

EDICIÓN DE SANTIAGO

1,50 EUROS

DEPÓSITO LEGAL C-2684-2003

Hoy Santiago





DE AGOSTO DEL 2024

# El coste de las bajas en Galicia creció un 12 %

Es la segunda comunidad con mayor carga por afiliado

A FONDO 2 y 3

La ley del alcohol restringirá la publicidad de bebidas en bares cerca de colegios

Los locales hosteleros a menos de 200 metros de colegios o espacios infantiles deberán retirar los carteles, toldos o mobiliario con marcas de bebidas alcohólicas, que no podrán publicitarse tampoco en la calle o en medios de transporte.

ACCIDENTE 6

La oposición acusa al Concello de Vigo de no precintar el Saltamontes si no tenía permisos

COCIÑA CASEIRA

OOX

ACOMPAÑADA DUNHA

ADEGA

SELECCIONADA

de investidura y en minoría

CRIMEN 7

El acusado de matar a su mujer en A Coruña dice que ella se había caído, que la dejó viva en el suelo y se acostó

GALICIA 5

Renfe exigirá compensaciones a Talgo por las averías en los Avril

ESPAÑA 12

Illa se someterá mañana al pleno su Gobierno será

Felipe VI saluda a la palista gallega Teresa Portela en Sein-et-Marne, R. A. EFE

# La armada gallega ilusiona

Todos los piragüistas clasificaron sus barcos

Teresa Portela disputará su séptima final olímpica

España decepciona en fútbol femenino y es goleada por Brasil 28 a 37

ECONOMÍA 20

bodeguilla Muere Iosé Sousa Santos, el hombre de santa marta que trajo la comida Santiago de Compostela rápida a Galicia DESERUTA

www.labodeguilla

LA VOZ DE SANTIAGO

La USC repatriará a cuatro profesores desde Bangladés por los disturbios que sufre el país 13



Una farola en riesgo de desplomarse. Otras ya cayeron. s. ALONSO

Xunta y Concello eluden mantener A Sionlla, en creciente deterioro u

# Los bares tendrán un año para retirar la publicidad exterior de alcohol

Sanidad pretende realizar pruebas de consumo en los lugares con menores

#### J. V. LADO

REDACCIÓN / LA VOZ

Los ministerios de Sanidad y de Infancia y Juventud sacaron ayer a exposición pública su ambicioso anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol y de sus Efectos en las Personas Menores de Edad. Una iniciativa que implica restricciones muy importantes, sobre todo en cuanto a los espacios en los que se puede consumir y en cuanto a la publicidad de este tipo de bebidas. Ahora, quien este interesado tiene hasta el 6 de septiembre para presentar alegaciones. El Gobierno invita expresamente a hacerlo a más de una veintena de asociaciones de fabricantes, hosteleros, publicistas, educadores o sociedades científicas. Su meta es que el texto, que implica cambios sustanciales, entre en vigor el año que viene.

#### **OBJETIVOS**

«Cambio cultural». La futura ley, para la que el Gobierno todavía tiene que lograr los votos necesarios y superar muchas reticencias, parte de que el alcohol «goza de amplia aceptación social en España». Por eso pretende «contribuir a un cambio cultural» al punto de que el consumo quede proscrito para los menores de edad y restringido para el resto de la población.

# CONCEPTOS CLAVES

No existe el «consumo responsable». Para Sanidad, ningún consumo de alcohol es «responsable» o «moderado», por lo que pretende desterrar este tipo de mensajes de toda la publicidad y, en su lugar, reforzar los que destacan los riesgos específicos durante el embarazo o la lactancia. Estará prohibido, por tanto, asociar el consumo al «éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional». Al mismo tiempo queda vetado dar «una imagen negativa de la abstinencia o la sobriedad» así como destacar

# Consumo de alcohol en jóvenes

Porcentaje de estudiantes de secundaria de entre 14 y 18 años que declaran haber consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

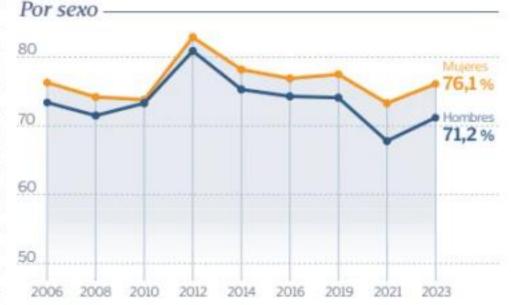

## Por comunidades

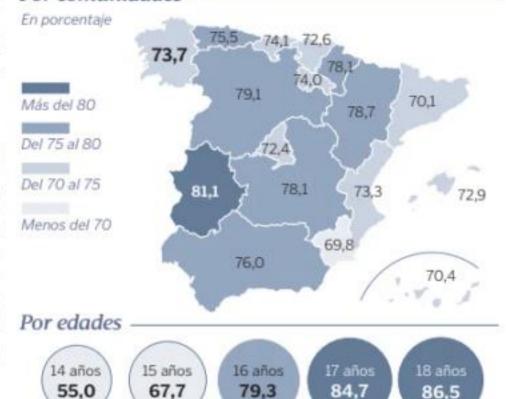

# Jóvenes que han sufrido una intoxicación etílica en el 2023

Mujeres 45,1 Hombres 39,3

Fuente: Ministerio de Sanida

\ LA VOZ

«cualquier cualidad positiva de una bebida» atribuida a su «contenido alcohólico».

# ESPACIOS

Nunca si hay menores. La ley «prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas por parte de personas menores de edad», pero también incluye la prohibición para todos de beber alcohol en los lugares frecuentados por menores, tales como colegios, centros de acogida o espacios en los que se desarrollen actividades o espectáculos específicos para ellos. Medida que lleva aparejada la habilitación de las fuerzas de seguridad para que, en estos entornos, puedan someter a pruebas de alcoholemia a toda persona —aunque sea mayor de edad— de la que sospechen que se encuentra ebria. Negarse implicaría una multa de entre 60 y 600 euros.

#### COMERCIO

Zonas separadas. La venta de alcohol a menores está, obviamente, prohibida, pero, además, se pretende acabar con la comercialización ambulante y en la vía pública. Las máquinas expendedoras deberán contar necesariamente con un mecanismo de verificación de la edad, y en los comercios el alcohol «deberá limitarse a un espacio concreto dentro del propio local, que esté separado de los espacios para productos destinados específicamente a los menores».

#### PUBLICIDAD

A menos de 200 metros. Los bares que estén a menos de 200 metros de centros educativos y otros espacios infantiles tendrán un año de plazo desde la entrada en vigor de la ley para retirar los carteles, toldos o mobiliario que exhiben marcas o logotipos de bebidas alcohólicas. La publicidad de estos productos también estará prohibida en la vía pública, en todos los medios de transporte público y en cualquier soporte físico o digital destinado a menores. En los anuncios no podrán aparecer personas menores de 21 años, ni embarazadas, ni personajes de relevancia pública vinculados a los menores. Y estas normas operan para todos los productos relacionados con el alcohol, incluso los denominados 0.0.

# LA EXCEPCIÓN

El vino de misa. El único consumo que se le permite a los menores es el «esporádico de pequeñas cantidades de bebidas fermentadas de baja graduación en el ámbito del culto o los servicios religiosos».

ha mantenido durante los 21 pri-

meros años del milenio. No obs-

tante, mientras en la primera dé-

# Los bodegueros insisten en que van a defender el «consumo moderado»

REDACCIÓN / LA VOZ

La Federación Española del Vino (FEV) defenderá el mensaje de «consumo moderado» frente al nuevo anteproyecto del Gobierno, que entre sus puntos incluye erradicar este tipo de mensajes. Así lo ha manifestado a Efe el director general de la FEV, José Luis Benítez, quien ha adelantado que en la fase de exposición pública que se abre ahora, harán «las alegaciones que consideren pertinentes».

Benítez ha defendido que la FEV comparte al «cien por cien» el objetivo de este anteproyecto, que es evitar el consumo de alcohol en menores, y considera que incluir en esta iniciativa la prohibición de mensajes como «consumo moderado» a su juicio «tuerce el debate del foco» principal. «Lo único que estamos diciendo a la población adulta es que beba con moderación. Creemos que es un mensaje consistente y, de verdad, serio», ha asegurado.

Los Cerveceros de España también comparten el objetivo, pero piden que se persiga «sin criminalizar ni perjudicar» al sector.

# Los médicos de familia instan a las empresas a no repetir los errores del pasado

REDACCIÓN / LA VOZ

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha mostrado su «absoluto apoyo» al anteproyecto de ley de alcohol y menores, y ha emplazado a las empresas con intereses económicos en la venta de estas bebidas a no repetir las presiones del pasado y asumir su responsabilidad social.

Los médicos recuerdan las «enormes presiones» que en el pasado realizaron colectivos particulares y grupos empresariales con intereses económicos en la venta de bebidas alcohólicas, que «impidieron que esta ley estuviera en vigor en nuestro país desde hace casi 20 años».

De este modo, ha exigido a estos colectivos que asuman su responsabilidad social y «no se conviertan, una vez más, en responsables del sufrimiento y dolor de miles de familias simplemente por defender su beneficio empresarial».

# Asturias y Galicia, donde más se muere por la bebida

El alcohol mata casi 14.000 personas cada año en España, sobre todo por cáncer o enfermedades digestivas, pero también por causas externas como los accidentes o los suicidios. De todos los consumidores que hay en el país, 1,9 millones, la mayoría hombres, se consideran bebedores de riesgo.

Las defunciones atribuibles al alcohol son más frecuentes en las comunidades costeras que en las del interior, según la «Monografía sobre alcohol 2024. Consumo y consecuencias» que vienen de publicar el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

La que presentó la tasa más alta de consumo en el período 2010-2021 fue Asturias (42,1/100.000 habitantes), seguida de Galicia (40), y Ceuta y Melilla (38,8). Por el contrario, la más baja fue la de Madrid (26,5), además de Extremadura (31) y Navarra (31,3). En este mismo período, las comunidades en las que más contribuyó el alcohol al riesgo de mortalidad general fueron Asturias (4,2 %), Galicia (3,9 %) y Andalucía (3,8 %), y la que menos, Madrid (2,6 %).

El alcohol mata sobre todo por cáncer (5.805 en 2021), enfermedades digestivas (5.303) y causas externas (2.605), un orden que se

r- cada de este siglo, las defunciones anuales achacables al alcohol eran unas 16.000, en la segunda se han mantenido estables entre las 13.400 y las 13.900. Se concentran sobre todo en el grupo de entre e- 55 y 84 años y, por sexos, las diferencias son notables: el 78,3 %

fueron hombres.

# EL ANÁLISIS DE LOS EXPERTOS



Los expertos ven con buenos ojos la intención de una ley que solo debería ser el comienzo

de un largo camino en el que el alcohol costase más dinero y cuyo consumo dejase de verse como algo normal. Uno de los primeros pasos debe ser que la población entienda

que no hay una ingesta segura. Ignacio Novo, médico internista, e Iñaki Galán, epidemiólogo, repasan los principales puntos del anteproyecto.

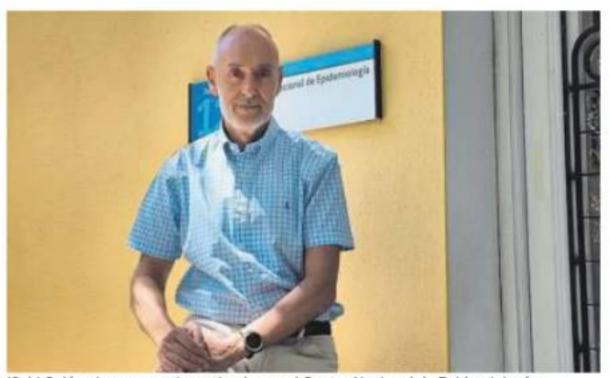

Iñaki Galán ejerce como investigador en el Centro Nacional de Epidemiología.

#### IÑAKI GALÁN EPIDEMIÓLOGO

# «Es un error que cueste casi lo mismo un refresco que una bebida alcohólica»

#### CINTHYA MARTÍNEZ

REDACCIÓN / LA VOZ

El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol «ha tardado mucho en llegar», según Iñaki Galán. El investigador del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III es uno de los mayores expertos en las tendencias de consumo de bebidas alcohólicas en España.

#### —¿Cómo es el patrón de consumo de alcohol entre los menores?

—No es el mismo patrón de consumo que en el adulto, donde existe una relación más social, más esparcida en el tiempo, sin tanta intensidad, y gran parte de las veces, acompañando la comida. Los chavales consumen alcohol en un momento determinado para una búsqueda psicoactiva, y eso hace que se produzca una ingesta de alcohol para estas edades que pueden ser muy problemáticas.

#### —¿Los jóvenes de ahora beben más o menos que los de antes?

 La tendencia en las últimas décadas, desde que existen datos, es descendente. Al igual que el consumo de tabaco; van de la mano. También existe un descenso de consumo en los padres de estos menores, lo que ayuda a desnormalizar el alcohol. O, por lo menos, esa cantidad de consumo. Las preferencias de consumo están descendiendo de forma gradual, aunque, si cogemos las estadísticas, hay dientes de sierra. Lo que más me preocupa es que ha bajado la edad de consumo.

# —¿Por qué cree que sucede?

—Creo que en el entorno de las redes sociales e internet existen muchos estímulos para los jóvenes, y desde muy pronto. Creo que el mayor riesgo de todo esto es que se experimente desde edades muy tempranas.

# —¿El precio del alcohol debe subir?

—Exacto. Con el tabaco se ha visto perfectamente cómo el incremento del precio del producto, sobre todo cuando hay una crisis económica, disminuye una barbaridad la cantidad de consumo. En cualquier tienda es casi tan barato comprar una bebida alcohólica de baja graduación como un refresco, porque no tiene prácticamente un tipo impositivo mayor, y esto es un error. Porque, si algo cuesta mucho dinero, el que consume lo hace menos, y el que no lo hace igual no llega a consumir.

## La norma también prevé la prohibición del reclamo «consumo responsable de alcohol». ¿Qué opina?

—Si le preguntas a un menor qué es un consumo responsable, uno te dice una copa y otro cinco. Ese reclamo es un disparate. Y, desde el punto de vista científico, este mensaje se ha construido sobre una evidencia muy poco sólida. Lo hemos visto nosotros y muchos otros investigadores.

## -Confirman que no existe ningún beneficio para nuestra salud a la hora de hablar de consumo de alcohol.

 Hablamos de consumo de bajo riesgo porque, en realidad, no hay ningún umbral de seguridad a la hora de hablar de consumo de alcohol. Desde menos de cinco gramos de alcohol, es decir, menos de una cerveza, ya tienes un riesgo evidente de cáncer. Para el de mama y de colon, que son los más comunes junto al de pulmón, no hay ningún umbral de seguridad. Desde un mínimo consumo, te estás exponiendo a un riesgo. Decimos que es bajo para la mortalidad general porque este se incrementa a partir de, más o menos, veinte gramos de alcohol, un poco menos en las mujeres. Que son dos copas de vino o dos cañas de cerveza. A partir de ahí, el riesgo sube.



Ignacio Novo pertenece al equipo de Medicina Interna del CHUS, SANDRA ALONSO

#### IGNACIO NOVO MÉDICO INTERNISTA

# «El consumo de alcohol de los jóvenes es por atracón, y el riesgo es mucho mayor»

#### **LUCÍA CANCELA**

REDACCIÓN / LA VOZ

El consumo de alcohol se relaciona con la muerte de más de tres millones de personas a nivel mundial. El doctor Ignacio Novo, coordinador del Grupo de Alcohol y Otras Drogas de la Sociedad Española de Medicina Interna, y médico internista en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), explica que la ingesta de joven puede dejar huella en el adulto. —¿Cómo afecta este tóxico a edades tempranas?

 Las encuestas de consumo suelen tomar como grupo de referencia desde los 14 hasta los 18 años. Son personas que están en desarrollo. El alcohol no solo afecta al organismo a nivel general, sino también a su desarrollo cerebral y neuronal. Después, está el riesgo de caer en una adicción. Tener un tóxico tan accesible puede favorecer esta situación y que pase desapercibida.

# -Si en adultos no existe un consumo libre de riesgo, en adolescentes mucho

—Claro. Posiblemente, la percepción de riesgo del joven sea nula. Pero no es así. Sabemos que existe un daño orgánico que se puede acumular desde edades muy tempranas. Es decir, si una persona bebe mucho desde los 15 hasta los 35 años, y luego lo deja, el peligro no desaparece nunca. —A veces se habla de un consumo de bajo riesgo.

-Sí, pero el riesgo cero no existe. El bajo riesgo, según donde se mire, es realmente muy bajo. Las recomendaciones canadienses, que son las más estrictas del mundo, nos dicen que este consumo es de tres ingestas semanales, tres cañas a la semana, y a partir de ahí el daño sería más alto.

# —¿Cómo beben los jóvenes?

 Su patrón suele ser de atracones, en forma de botellón, en una fiesta o en momentos puntuales. Tal vez no sea muy excesivo, pero es muy rápido. Si una persona se bebe seis cervezas en dos horas en vez de hacerlo a lo largo de la semana, el riesgo es mucho mayor. Puede haber otras alteraciones en el organismo.

## —¿Qué opina de las propuestas del Ministerio de Sanidad para la nueva lev del alcohol? Pone un gran foco en la prohibición de venta en lugares frecuentados por menores.

-En primer lugar, creo que reconocer que España ha fracasado en este aspecto es de alabar. Es decir, la venta de alcohol a menores está prohibida, pero resulta que un 75 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años dicen que bebieron. Algo se está haciendo mal. El proyecto parece ambicioso, muy global, que quiere implicar a toda la sociedad. Todos deberíamos dar ejemplo, y no lo damos, así que es posible que las leyes tengan que obligarnos. -La propuesta habla de incluir el consumo de alcohol en la historia clínica.

## ¿Sería útil? —Sí. Desde la Sociedad de Medicina Interna revisamos este aspecto hace poco para un trabajo en pacientes mayores de 80 años, y vimos que solo el 30 % de las historias clínicas lo tenían recogido. Es algo que los médicos deberíamos hacernos mirar. Que formase parte tendría que ser obligatorio.

#### -¿Cree que, si en una botella pusiese: «Beber alcohol mata», disuadiría el consumo?

-Creo que, a largo plazo, sí. Al menos, surgirían conversaciones y debates en la calle. ¿Qué forma de informarlos hay mejor que poniéndolo en la propia etiqueta? Ninguna. Sería fundamental.

# Galicia perderá más de mil millones al año si se generaliza el pacto fiscal catalán

Xunta y expertos advierten de que se pondrán en riesgo los servicios públicos

**XOSÉ GAGO** 

SANTIAGO / LA VOZ

La Xunta presentó el lunes un informe que afirma que Galicia perderá 444 millones de euros al año si se consuma la salida de Cataluña del sistema común de financiación, como prevé el pacto firmado por el PSC con ERC para que los independentistas voten la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió de que el impacto sería mucho mayor si otras comunidades exigen un trato similar al catalán y el modelo se generaliza a todo el país. El Gobierno gallego no precisó una cantidad, prefieren ceñirse a los datos contrastables con la propuesta actual, pero varios indicadores apuntan a que se superarían los mil millones de euros al año. Esa cifra, de hecho, ya fue esgrimida por el PSdeG para rechazar en el 2017 una propuesta del BNG para reclamar un cupo a la vasca para Galicia.

El informe de la Xunta sobre la propuesta actual y la salida de Cataluña del régimen común estima que esa comunidad dejaría de aportar 1.301 millones de euros (según datos del 2022) al fondo de garantía, que financia los servicios públicos fundamentales. Además, el Estado dejaría de recaudar 19.374 millones del IRPF, el IVA, los impuestos especiales y del de la electricidad.

El documento de la Consellería de Facenda considera que «a perda de capacidade económica do Estado faría moi complicado que puidese seguir mantendo as achegas que fai ao conxunto dos fondos do sistema» y «non podería nin compensar a achega de Cataluña nin garantir o sostemento das actuais».

La principal pérdida para Galicia se produciría por una reducción de los ingresos del fondo de garantía de 270 millones anuales. Además, la caída de recursos del Estado supondría que los recursos del Fondo de Cooperación bajasen de 2.395 a 1.940 millones. Como consecuencia, Galicia recibiría 83 millones menos, 26 del subfondo 1 y otros 57 del 2.

La pérdida de capacidad finan-

ciera del Estado también afectaría a las transferencias finalistas para política de empleo o dependencia. En el caso de Galicia, la bajada ascendería a 91 millones.

Sobre la posibilidad de que el modelo se generalice, el informe señala que «a caída de recursos para Galicia sería significativamente máis elevada e suporía o fin do sistema de financiamento tal e como está concibido».

#### El riesgo para las pensiones

María Cadaval, doctora en Economía de la USC y miembro del Foro Económico de Galicia, señala que por ahora solo se conoce la «letra grande» del acuerdo, pero lo que apunta es a una «salida» de Cataluña del régimen común, lo que mermaría la capacidad de gasto del Estado y afectaría al sistema de financiación autonómico. Cadaval señala que ambos factores impactarán en los «grandes gastos», como la sanidad y la educación. Pero también cree que podría afectar al sistema de pensiones. El motivo es que durante los últimos años se ha cubierto el déficit de esas prestaciones mediante deuda pública o a través de la caja general del Estado, que se vería disminuida al desvincularse Cataluña.

La economista también advierte de que la fragmentación de la agencia tributaria que propone el pacto incrementará el riesgo a medio y largo plazo de fraude, y una mayor competencia fiscal entre comunidades. Desde su punto de vista, el acuerdo, a falta de que se conozcan sus detalles, avanza hacia un sistema «confederal» en el que «cada palo aguanta su vela», y que obligaría a las comunidades con menos recursos a reducir sus servicios básicos. Añade que ese camino requeriría un cambio en la Constitución, en la que «no cabe» un sistema confederal, y de la ley orgánica de financiación. «Quedan muchas incógnitas», añade.

El encaje legal del acuerdo también suscita dudas. El lunes, Rueda señaló que presenta «complicacións xurídicas». Señaló que chocaría con 16 artículos de la Constitución, sobre todo los que blindan la solidaridad interterritorial, potestad del Estado.

# El PSdeG acusa a Rueda de mentir, y asegura que Galicia recibirá récord de fondos del Estado

El responsable de economía y empleo del PSdeG, Abel Losada, exigió ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que deje de «mentir» porque «saben perfectamente que Galicia non perderá un só euro, todo o contrario», con el pacto del PSC y ERC sobre la financiación catalana.

Los socialistas señalaron que este año Galicia recibirá «9.374 millóns en concepto de entregas a conta, a cifra máis alta da historia». Esos datos, dijo Losada, «demostran o compromiso do Goberno coa suficiencia de recursos para todos os territorios».

Las entregas a cuenta se calcularon con el actual sistema de financiación, que incluye a Cataluña. El PSdeG votó en el 2017 contra la propuesta del BNG de que Galicia tuviese un cupo propio. El economista y entonces candidato a la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró que un concierto económico era una opción «insensata» que «pondría en cuestión a estabilidade financeira de forma grave». Un año antes había firmado un informe que decía que Galicia perdería mil millones al año.

# Fallece un hombre en Lugo al caerle un árbol encima cuando cortaba madera

LUGO / LA VOZ

Un hombre de 52 años que se encontraba trabajando en la saca de la madera en el concello de Lugo murió ayer tras caerle un árbol encima. El suceso tuvo lugar en el lugar de Maira, en la parroquia de Camoira, poco antes de las doce de la mañana. El fallecido trabajaba con otro compañero para una empresa del sector forestal radicada en Guitiriz.

Fue precisamente su compañero quien dio la primera voz de alarma al llamar al 112, explicándoles a los técnicos que había caído un árbol sobre otro de los trabajadores cuando estaban cortando madera. La central de emergencias dio aviso de inmediato al personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, y también a los bomberos de Lugo, que se desplazaron hasta el lugar en el que ocurrió el accidente. Sin embargo, nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre.

# Un muerto y una herida grave en Lugo tras chocar de frente su coche contra un camión

LUGO / LA VOZ

Un hombre murió ayer en Lugo tras chocar frontalmente el vehículo que conducía contra un camión articulado. Su acompañante, una mujer, resultó herida grave. El suceso se produjo en el término municipal de Lugo, en concreto en la LU-530, que conecta la ciudad amurallada con A Fonsagrada. El siniestro tuvo lugar entre los kilómetros 11 y 12, a la altura de la parroquia de Gondar, poco antes de las seis de la tarde.

Varios particulares llamaron a media tarde a Emerxencias para alertar de un aparatoso accidente que mantenía intransitable la carretera. Tras llegar estos servicios, constataron que había dos personas atrapadas, las que viajaban en el turismo, mientras que el conductor del camión, dedicado al transporte de madera, pero que no llevaba carga en el momento del suceso, resultó ileso y pudo salir del vehículo por su propio pie.

El accidente tuvo lugar en una recta con línea discontinua, pero el choque frontal se produjo cuando el coche, un Peugeot 307, invadió el sentido contrario de un



Estado en el que quedó el vehículo tras impactar contra el camión (al fondo). LAURA LEIRAS

momento a otro. No estaba intentando adelantar, por lo que no se descarta que el conductor se hubiera sentido indispuesto y después hubiera perdido el control de su coche. Aunque el conductor del camión, natural de Friol, intentó esquivarlo, no pudo hacer nada para evitar de lleno el impacto. La mujer herida, que viajaba como copiloto, fue trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

# Despliegue de emergencias

Hasta el lugar del accidente se desplazaron los bomberos de Lugo, así como varias patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. También varias ambulancias y un helicóptero medicalizado. Se produjeron retenciones durante más de una hora en la carretera al quedar cortado un carril tras el accidente, y el tráfico estuvo regulado.

Se desconoce si el fallecido o la mujer herida tenían vínculos con la provincia lucense o estaban de paso.

# Renfe pedirá compensación económica a Talgo por las averías de los trenes Avril

No descarta acciones legales por los perjuicios económicos y de reputación

MÓNICA P. VILAR

REDACCIÓN / LA VOZ

Renfe va a pedir compensaciones económicas a Talgo por las reiteradas averías y problemas técnicos que vienen sufriendo los nuevos trenes Avril de la serie S-106 que la operadora ferroviaria pública incorporó a diferentes rutas el pasado 21 de mayo, entre ellas en la conexión de Galicia con la Meseta, con retrasos de forma casi sistemática. Tampoco descarta iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

En un comunicado, Renfe habla de un «incremento de graves incidencias técnicas» en los convoyes de esta serie, por lo que ha decidido emprender acciones por responsabilidad contractual y extracontractual, tras haber solicitado «en repetidas ocasiones», tanto a la dirección como a los accionistas de Talgo, una solución «inmediata» a unas incidencias que, destacan, «se reproducen desde el primer día de circulación de los trenes».

Esas averías y problemas que Renfe tilda de graves y reiterados llevan meses siendo un quebradero de cabeza no solo para la compañía, sino también para los usuarios, al provocar retrasos en las salidas y las llegadas, paradas inesperadas en medio de los trayectos e incluso transbordos o largas esperas con los trenes sin luz ni aire acondicionado.

La gota que parece haber colmado el vaso tuvo lugar este lunes. Un tren que prestaba el servicio Avlo de bajo coste entre Valencia y Madrid sufrió una avería en el sistema de alimentación eléctrica y se quedó parado en un túnel bajo el Jardín Botánico de la capital, a escasa distan-



Caos en Chamartín. Numerosas personas tuvieron que esperar el lunes a la puerta de la estación (adonde llegan los trenes Avril desde Galicia) después de que una incidencia en un tren provocase la interrupción durante más de dos horas del servicio de alta velocidad entre Madrid y Levante. L. RINCÓN EFE

cia de la estación de Chamartín. Allí permaneció más de dos horas. Eso supuso interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Levante. Pero, sobre todo, supuso que el tren, con casi quinientos pasajeros a bordo, permaneciese todo ese tiempo parado, sin electricidad, a oscuras y con temperaturas interiores de más de 40 grados.

Un caos al que Renfe respondió ayer con la citada nota, en la que también anuncia que está cuantificando el perjuicio de los sucesos derivados de las repetidas averías de los Avril, revisando tanto el daño en la reputación de la compañía como la afectación económica que suponen las indemnizaciones que debe abonar a los pasajeros que sufren largos retrasos. Y advierten, además, que no descartan que dicho informe pueda derivar en una demanda adicional de daños y perjuicios.

Los equipos técnicos de la operadora pública están elaborando un informe de fiabilidad sobre la operación global de la serie S-106 de Talgo de cara a tomar las «medidas de ajuste operativo oportunas» ante las reiteradas incidencias que se suceden desde su puesta en marcha. Además, Renfe iniciará acciones judiciales para reclamar el resarcimiento de los daños por el retraso en la entrega del material rodante de los trenes, «reservándose el derecho de iniciar tantas actuaciones como sean necesarias contra el grupo Talgo, para defender sus derechos, su reputación y los derechos de sus usuarios».

Renfe contrató con Talgo la incorporación de 30 trenes S-106 que pueden circular a alta velocidad y con capacidad para más viajeros. Parte de esa flota dispone de ancho variable, por lo que puede circular tanto por vías de alta velocidad como por las convencionales de ancho ibérico, lo que ha permitido llevar la alta velocidad en Galicia más allá de la estación de Ourense, y llegar a las ciudades del arco atlántico. Ese esperado hito, que se retrasó varios años -y ya conllevó un aviso de Renfe a Talgo-, llegó el pasado 21 de mayo. Y ya entonces el estreno fue accidentado. El primer Avril que salió de Vigo llegó a Madrid con más de dos horas de retraso. Sufrió una avería en el pantógrafo que dejó el tren sin alimentación eléctrica muy cerca de alcanzar Ourense y tuvo que ser remolcado por un Alvia hasta la estación ourensana.

# Improcedente el despido de un crupier de A Toxa al pedir días para la campaña electoral

L. PENIDE PONTEVEDRA / LA VOZ «Si podía repartir panfletos electorales, igualmente po-

cartas en el casino en sus funciones como crupier». En junio del 2023, el casino de A Toxa despidió a Santiago Meis Otero, con-

día repartir



Santiago Meis es concejal del PSOE de O Grove.

cejal del PSOE de O Grove, al entender que, «de forma consciente y deliberada», realizó una serie de actos que «constituyen un incumplimiento contractual grave».

En la carta de despido se alude a que, el 2 de mayo, el edil remitió una carta a la empresa solicitando un permiso para no asistir al trabajo durante la campaña electoral de las elecciones municipales del 28 de mayo porque eran «múltiples os compromisos e obrigas» que debía asumir. El responsable de recursos humanos se puso en contacto telefónico con Meis para «darle respuesta negativa a su solicitud». «Sorpresivamente -dice la carta-, el 19 de mayo, usted comunica a la empresa su baja por incapacidad temporal, situación, que se mantiene a la fecha de la presente». Y reconoce que «dicha forma de actuar -una baja laboral tras la negativa de la empresa al permiso solicitado— causó sospechas en la empresa», por lo que esta abrió una investigación. En este sentido, se recogen una serie de actividades en las que habría participado el concejal socialista, circunstancia que llevó a la dirección del casino de A Toxa a mantener que pidió la baja de «forma fraudulenta con la exclusiva finalidad de no tener que cumplir con sus obligaciones laborales con la empresa durante dicha campaña».

# Sogama licita un contrato de 58 millones para la gestión de su vertedero de residuos no peligrosos

REDACCIÓN / LA VOZ

Sogama ha sacado a licitación la gestión integral del vertedero de Areosa y de todas sus instalaciones, incluida la planta de compostaje, la de biogás o las depuradoras de ósmosis inversa.

Se trata de un contrato mixto de obras y servicios, con un presupuesto base de licitación de 39,6 millones de euros (IVA incluido). Con plazo de ejecución inicial de tres años y la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, el importe estimado total del contrato asciende a 58 millones de euros sin IVA.

Además de la gestión de plantas y depuradoras, el adjudicatario se hará cargo de la gestión de los residuos que lleguen al vertedero, la comercialización del compost y el mantenimiento de las fases del vertedero que ya han sido clausuradas y selladas.

El contrato incluye la realización de obras en el complejo, como la construcción de un nuevo vaso, el sellado de una subfase, distintas instalaciones eléctricas o de alumbrado o la adaptación de la planta de compostaje.

La empresa pública autonómica justifica que precisa el servicio de este vertedero, pero que no lo puede prestar directamente por no contar con los medios personales y materiales necesarios. También alega que no se licita por lotes porque, pese a tener el vertedero varias instalaciones e infraestructuras, «todas ellas están interrelacionadas entre sí y son dependientes unas de otras, por lo que lo que se pretende es una gestión integral de todo el conjunto formado por dichas instalaciones y del propio vertedero, lo cual ofrece una importante reducción de costes». Adjudicar distintos lotes, insisten, produciría interferencias en el propio funcionamiento del complejo.

Sogama explica que precisa de un vertedero de apoyo, al que llevar los rechazos (desechos que han recibido tratamiento en el complejo y que no pueden ser reciclados ni valorizados energéticamente) y los propios residuos municipales en el caso de las paradas técnicas programadas o de posibles imprevistos.

# Readmisión o indemnización

Tras comunicarle su despido disciplinario, Santiago Meis recurrió a los tribunales. El Juzgado de lo Social n.º 4 de Pontevedra en primer lugar, y posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraron que era improcedente, por lo que la empresa debe optar entre la readmisión del trabajador con abono de salarios de tramitación a 50,09 euros por día, o abonarle una indemnización de 9,504,51 euros.

# La gran duda: por qué no se precintó el Saltamontes de Vigo si no tenía permiso

La oposición acusa al Concello de «lavarse las manos» ante el accidente mortal

E. V. PITA

VIGO / LA VOZ

Al día siguiente del accidente mortal del Saltamontes de Matamá, en Vigo, varios policías reclamaron al dueño de la atracción que buscase toda la documentación de la máquina y los permisos para mostrárselos a la jueza de guardia, que subía a inspeccionar la escena del siniestro. Aquellos papeles son ahora la clave en la batalla que han desatado el Concello, que dice que no autorizó el funcionamiento de la máquina por falta de papeles y permisos, y la oposición, que se pregunta por qué entonces, la Policía Local de Vigo no precintó la atracción. Hubo una tregua política hasta el lunes, cuando la comisión de fiestas realizó un acto de homenaje en memoria del fallecido y al que acudieron representantes del PP y el PSOE. A partir de ahí, la oposición lanza reproches al gobierno local, que a su vez culpa a la comisión de fiestas y al dueño de la máquina.

El gobierno municipal de Vigo aseguró ayer que advirtió a la comisión de fiestas de Matamá de que le faltaban papeles y no tenía autorización para el montaje de la atracción, días antes del accidente en el que perdió la vida Iván Castaño. Entonces, ¿por qué la Policía Local no procedió a precintar la instalación? Esa es la pregunta que se formulan los grupos de la oposición en Vigo, que cargan contra el equipo de Abel Caballero por no dar respuestas al suceso y dejar demasiados interrogantes en el aire.

El Concello de Vigo insistió ayer en que notificó por escrito la falta de autorización para la puesta en funcionamiento de la atracción Saltamontes al dueño de la máquina y a la comisión de fiestas de Matamá, y que después envió a la feria a una patrulla de la Policía Local en la tarde del viernes, 2 de agosto, unas horas antes del accidente mortal, pero los agentes no detectaron ninguna actividad en la máquina. El juego mecánico, recalca el Concello, iba a ser paralizado, porque la empresa y la comisión no atendieron a unos requerimientos de documentación.

Pero nadie lo precintó, y esa noche se vendieron entradas, y la máquina funcionó hasta que algo falló y un brazo se desprendió y lanzó a la pareja que viajaba en un canastillo contra una barandilla exterior. Iván Castaño murió en el acto. Su novia cayó sobre él y logró sobrevivir. Un perito judicial examinará el escenario y averiguará las causas del siniestro.

Pero, además de las explicaciones técnicas, algunos partidos reclaman aclaraciones. El Partido Popular denuncia directamente «dejación de funciones» en la supervisión de la atracción. El portavoz municipal, Miguel Martín, se pregunta por qué se dejó funcionar el Saltamontes si no tenía la documentación preceptiva. «Resulta cuando menos sorprendente que el gobierno local pretenda ahora lavarse las manos descargando toda la responsabilidad», acusa. El edil popular va más allá v señala que la instalación estuvo funcionando de forma irregular días antes en las Fiestas de Santa Ana en Beade y que el Concello se lo advirtió al propietario una vez terminado el evento.

«¿Qué sentido tiene exigir el

cumplimiento de una normativa si luego, ante el evidente incumplimiento de la misma, no hacen 
nada y se lavan las manos?», se 
preguntaba el concejal. La cuestión es por qué el Ayuntamiento 
no hizo nada más: «¿Acaso no debería haber mandado a la Policía 
a comprobar si estaba cumpliendo esa orden? ¿No debería haber 
instado a su inmediata paralización y/o a precintarla?».

Por su parte, el BNG registró una solicitud formal dirigida al alcalde de Vigo para que dé luz verde a la convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión informativa de Seguridade para aclarar el trágico accidente.

El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, reclama la comparecencia tanto de la concejala delegada de Seguridade, Patricia Rodríguez, como de su jefe de servicio para dar todas las explicaciones

Consultado ayer, un experto en reparación y mantenimiento que prefiere mantener el anonimato atribuye la avería a que se rompió o faltaba una presilla del pasador (y no tornillo) del cilindro neumático que une el brazo y el eje central. Sin esa pieza, asequible, todo puede fallar. Asegura que, en otras comunidades, un ingeniero va a la fiesta a inspeccionar la máquina acompañado por dos policías. Los dueños deben cumplir unos libros de mantenimiento y han de pasar revisiones anuales, con radiografías.

Las asociaciones de feriantes aseguran que se trata de un accidente puntual y garantizan la seguridad en sus atracciones.



Iván Castaño haciendo un selfi con su pandilla de amigos en Portugal, en una imagen cedida.

# Los amigos de Iván: «Era una persona vitamina; creemos que se ha ido feliz»

Era una «persona vitamina», aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan, te generan oxitocina. La muerte de Iván Castaño, de 36 años, en una atracción de feria de Matamá dejó un vacío en su pandilla de amigos de diferentes barrios de Vigo, que lo apreciaban mucho porque irradiaba positividad y buena energía. Uno de ellos, que lo conocía bien, seguía ayer hundido. En su círculo de amistades, todas jóvenes, la tragedia de Iván les tocó muy de cerca. Uno de sus colegas, hundido, cerró su negocio porque no podía continuar trabajando.

«Iván era una persona divertida y muy trabajadora, estaba siempre sonriendo, venía con nosotros y lo pasaba bien», cuenta un amigo muy cercano. La gran afición de Iván era disfrutar de la compañía de su círculo de personas apreciadas: «Le gustaba estar con sus amigos». Otra de sus pasiones era andar en bicicleta. Fiel seguidor del Real Madrid, «le gustaba juntarse» con los amigos «y hacer planes por ahí».

Empleado de El Corte Inglés de Vigo, tenía su grupo fiel de amigos: «Éramos su pandilla del día a día». Entre ellos, se denominaban Gran Hermano (GH) Pirata. Recuerdan su sonrisa infinita y su positividad y energía contagiosa. El fin de semana del accidente, sus amigos le preguntaron a qué lo iba a dedicar, pero no les comentó nada de las fiestas de Matamá: «Nos dijo que estaba con su chica, y entendimos que iba a hacer sus planes con ella. Como cualquier otra persona, ese día vas a un sitio con ella, él fue allí».

Su pandilla distribuyó un comunicado donde lo alabaron por sus ganas de «comerse el mundo» y lo definieron como alguien «sin ni una pizca de tristeza» en su mirada. Pero prefirieron no hacer un acto en recuerdo a Iván por una razón: él era alegre y «no le hicimos un homenaje, hemos decidido pensar que se ha ido feliz, pasándolo bien». «Era una persona vitamina que animaba en todo momento», dice uno de sus amigos.

# Suspendidas las atracciones en A Guarda hasta que se garantice la seguridad

M. T. VIGO / LA VOZ

La Semana Grande de A Guarda arranca sin atracciones. Ni el lunes ni ayer funcionaron los cachivaches habituales de las Festas do Monte, las más multitudinarias de la comarca de O Baixo Miño durante la temporada estival. El Concello de A Guarda, con el popular Roberto Carrera al frente, confirma que las atracciones permanecerán cerradas «hasta que se pueda garantizar la seguridad». La medida acordada, dos días después de la tragedia de Matamá, donde murió un joven de 36 años al desprenderse uno de los brazos del Saltamontes, ha desatado gran malestar entre los feriantes, pero el gobierno local no piensa dar un paso atrás en su propósito. No han dado información sobre atracciones concretas, y se remiten a un comunicado. «La documentación presentada por parte de los feriantes fue deficitaria y no cumple la normativa vigente. En algunos casos falta documentación técnica...», indican,

El lunes por la parte, a la hora prevista para poner en marcha las atracciones, explica el gobierno local, «presentaron ante el Concello el parte del ingeniero contratado por los feriantes que acredita su seguridad y buen montaje, así como el seguro de responsabilidad civil. Esta documentación debe ser revisada por los servicios municipales». «Todo este proceso garantiza que la ciudadanía, muchos de ellos niños, disfruten de las atracciones y de las fiestas con total seguridad y sin sobresaltos», apunta el gobierno local.

La comisión de fiestas insta al Concello a que explique a cada feriante los motivos de su decisión. «Nos consta que han aportado toda la documentación. Muchos de ellos con aún más papeles e informes que otros años y que han presentado todo por la sede electrónica del Concello, y ni siquiera se les ha contestado», indica el presidente de la comisión de fiestas, Manuel Castro.

Los feriantes, que ya llevaban días instalados en el municipio, sostienen también que presentaron la documentación y reclaman poder trabajar. La polémica se vive en las calles y también en las redes sociales, donde, en las últimas horas se ha avivado el debate con publicaciones de algunos de los feriantes que se sienten perjudicados por el proceder del Concello.

# El acusado de matar a su esposa en A Coruña: «La dejé en el suelo viva»

Ingresó en la prisión de Teixeiro vigilado con el protocolo antisuicidio

#### **ALBERTO MAHÍA**

A CORUÑA / LA VOZ

Mercedes Ríos Muñiz, la mujer de A Coruña de 74 años que presuntamente fue asesinada por su marido el pasado jueves, fue enterrada ayer en el cementerio parroquial de San Pedro de Visma, rodeada de sus cuatro hijos y nietos. Vicente Dopico Peña, de 76 años, lleva desde el sábado en el centro penitenciario de Teixeiro. Está en el módulo de ingresos y se le ha aplicado el protocolo antisuicidios. Tiene un preso sombra vigilando que no se autolesione.

Está ahí porque ni los agentes ni la jueza le creyeron una sola palabra. El hombre llamó a la policía el viernes a primera hora alertando de que se había encontrado a su mujer muerta a un lado de la cama. Al lugar se desplazó de inmediato una patrulla. Según fuentes de la investigación, los agentes no se fiaron de la versión que les estaba dando. Vicente les explicó que dormían en habitaciones separadas y que la noche anterior escuchó un ruido procedente de la estancia de su esposa. Se levantó para ver qué había sucedido y la vio tumbada junto a la cama. «Supuse que se había caído, la tapé con una manta para no despertarla. Cuando la dejé en el suelo, ella estaba viva y yo volví a dormir», afirmó en su declaración en la comisaría. Añadió que, al despertar, acudió a la habitación de Mercedes y que, al no responder a sus llamadas, la movió y se dio cuenta de que había fallecido.

En un primer informe, los forenses ya certificaron que la muerte de la mujer no había sido natural, sino violenta. Había sido asfixiada. Inmediatamente. el hombre fue detenido, y, al día siguiente, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña lo envió a prisión.

# Contra la violencia machista

Concellos como el de A Coruña, Santiago o Ferrol condenaron ayer este último crimen machista y organizaron concentraciones y minutos de silencio. En la ciudad coruñesa se llevó a cabo con la alcaldesa, Inés Rey; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y representantes del PPdeG y el BNG unidos tras la pancarta con el lema «Contra as violencias machistas».

Representantes de la Xunta también guardaron un minuto de silencio ante la sede administrativa de San Caetano como muestra de condena y rechazo por el crimen machista. Las consellei-

ras de Medio Ambiente e Cambio Climático y de Política Social e Igualdade presidieron ese minuto de silencio, acompañadas de otros miembros del Gobierno gallego, como repulsa al asesinato. Mercedes Ríos es la segunda víctima mortal por violencia machista en Galicia en lo que va de año.

Desde el Gobierno gallego reiteraron la condena ante cualquier tipo de violencia de género y admitieron que situaciones como esta constatan «que aínda queda moito traballo por facer». Asimismo, la conselleira de Política Social se dirigió a todas las mujeres que son víctimas de violencia de género para que denuncien a través de los recursos que tienen a su disposición, como el teléfono confidencial y anónimo 016 o los centros de información a la mujer que existen por toda la comunidad. También se guardó un minuto de silencio por Mercedes Ríos en todas las delegaciones territoriales de la Xunta.

La Delegación del Gobierno

#### TELÉFONO DE ALERTA

contra la violencia machista son gratuitas y no se reflejan en la factura, pero hay que borrarlas del registro

confirmaba el lunes que no había denuncias previas de malos tratos. Los vecinos del número 18 de la avenida de Gran Canaria de A Coruña continúan consternados ante lo que pasó en el interior del primero derecha. «No podemos creernos que ocurriera algo así», afirmaron dos residentes de ese bloque.







# Investigadas tres personas en Vigo por alquilar pisos de uso turístico sin licencia

VIGO / LA VOZ

La Guardia Civil de Baiona-Nigrán investiga a tres personas responsables de una empresa de Vigo que ofertaba pisos turísticos en Galicia, por presuntos delitos de estafa continuada y contra los derechos de los trabajadores. La investigación comenzó al detectar que algunas de las viviendas tenían direcciones y licencias de uso turístico falsas. Tres de los pisos estaban en Baiona, donde los agentes identificaron el mes pasado a una trabajadora sin contrato que estaba limpiando.

La investigación llevó a la Guardia Civil hasta una empresa de Vigo en la que figura un hombre como administrador, v dos mujeres, su madre y su esposa, con cargos de responsabilidad. Contrataban a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular. Les prometían el alta en la Seguridad Social, aunque nunca llegaban a hacerla efectiva, y, aprovechándose de su situación, no cumplían los horarios de trabajo ni les pagaban los desplazamientos. En la mayoría de los casos, las empleadas abandonaban sus puestos y no recibían el pago del mes o de los últimos días trabajados. Los investigados cuentan con antecedentes policiales.

# La prisa y la falta de coordinación causaron el accidente en la pista de Alvedro

A CORUÑA / LA VOZ

El accidente en la pista del aeropuerto de Alvedro el 14 de julio, que se saldó con la amputación de la pierna de un operario, fue fruto de la «descoordinación y apresuramiento». Así lo recoge la información preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. La aeronave operada por Binter «estaba siendo remolcada para orientarla, por medio de un tractor con barra». Hubo dificultades al desenganchar la barra de empuje y, al intentar solucionar el problema, «se produjo cierta descoordinación y apresuramiento entre los operarios de tierra». El hombre, que manejaba el tractor, se bajó para «soltar la barra de empuje del avión, se quedó atrapado», y una rueda lo lesionó en una pierna.

# Muras, donde solo se puede pernoctar si es en una vivienda turística

Es uno de los concellos donde solo hay esta fórmula para alojarse, con dos negocios: uno lo gestiona un alemán, y otro, un gallego que vive en Cantabria

MARÍA GUNTÍN TEXTO

ÓSCAR CELA FOTOS MURAS / LA VOZ

linos eólicos.

En Muras están empadronadas apenas 600 personas. Este pequeño concello de la provincia de Lugo, situado a los pies de la Serra do Xistral, tiene muchas particularidades. Con 164 kilómetros cuadrados, hay 600 núcleos con casas, aunque están habitados poco más de 200. Hay un aerogenerador por cada dos habitantes, porque hay instalados una veintena de parques eólicos, que se traducen en casi 400 mo-

Muras vivió la fiebre del viento a finales de los años noventa. y ahora busca ganar población y visitantes con un Ayuntamiento que quiere implementar políticas que permitan facilitar la vida a sus habitantes. El recibo doméstico de la luz está subvencionado, y pueden solicitar las ayudas tanto los particulares como las pequeñas y medianas empresas. Cuentan con el Trail das Bestas, la Feira do Mel... Esperan ahora un sello que distinga sus productos, ya que la carne de bovino o de equino, así como la miel son ya reconocidas en otras zonas de Galicia. La etiqueta podría servir como aliciente en el mercado, cuajar entre los visitantes y fomentar una comercialización conjunta para los productores. Las iniciativas van cuajando poco a poco con apoyo, con la finalidad de revitalizar el pueblo. Además, funcionan como escaparate de un concello que en 1970 tenía más de 2.400 vecinos.

# ¿Dónde quedarse a dormir?

Ahora, en Muras se enfrentan a una casuística que comparte con casi una veintena de municipios gallegos: no hay plazas hoteleras, y dormir aquí es posible únicamente en dos viviendas de uso turístico (aunque también hay un área para autocaravanas). Y ambas viviendas están gestionadas por personas que tienen una historia que contar.

Pese a contar con dos establecimientos así para viajeros, numerosos vecinos de varias de las parroquias desconocen su existencia. La primera vivienda está regentada por Robert Habel, un alemán de 63 años que adquirió una casa en la parroquia de Castiñeira —él es el único vecino de la aldea— poco después de que empezase la pandemia de coronavirus. «La compré por internet, a través de una inmobiliaria», explica. Poco a poco fue trabajando en ella hasta que, hace ya varios



Robert es un alemán que compró una casa en Muras por internet y que ofrece ocho habitaciones dobles.

años, abrió cuatro habitaciones para acoger turistas y visitantes. «En total caben unas ocho personas», precisa.

# De la hostelería a Muras

Habel, que se dedicó a la hostelería durante varias décadas en Alemania, encontró en Muras su remanso de paz. Dice que sus días transcurren entre los trabajos que requiere su pequeña ganadería y las fincas que adquirió con la propiedad. «El vecino más próximo tiene más de 90 años y está a varios kilómetros, así que las conversaciones diarias las mantengo con mis animales», explica, mientras acaricia a uno de sus dos burros. También tiene mastines, cabras, gallinas... Todo se convierte en un aliciente para los visitantes que llegan hasta aquí, y que muchas veces proceden de otros países europeos. «Viene mucha gente de fuera de España, pero, la verdad, todavía me falta volumen de huéspedes y es difícil llenar la casa», dice el alemán apenado. Explica que le compensa alquilar la casa entera para varias familias, ya que arrendar por solo una o dos noches incrementa los gastos y, asegura, no resulta rentable. Por eso hace descuento para estancias por quincenas o meses.

Precisamente el aislamiento que algunos buscan al llegar a Castiñeira es lo que hace que otros no estén del todo a gusto con su estancia. «Es complicado, tienen que coger el coche para todo, aunque realmente As Pontes o Viveiro están muy cerca. Sin coche, aquí no pueden estar, y eso para mucha gente es un inconveniente», desgrana.



La segunda vivienda está en Cuíñas y la gestiona un lucense.

# «Nací en esta casa y quise darle sentido a su rehabilitación»

La segunda vivienda turística que hay en este pequeño concello de Lugo está en Cuíñas, otra parroquia de Muras. Esta la gestiona Pablo Pernas, que tiene raíces lucenses, pero está asentado en San Vicente de la Barquera (Cantabria). «Yo nací en esta casa, y la fui restaurando poco a poco porque no quería que se deteriorara. Para mí, alquilarla le dio un sentido a la rehabilitación, que fui haciendo porque no quería que la vivienda se deteriorara», precisa.

En el 2007 empezó a alquilar la casa entera, que está arrendada entre 50 y 60 días al año, en temporada alta. Tiene cuatro habitaciones, que se traducen en ocho plazas. Pablo, que vive en un pueblo muy turístico, quiso trasladar la dinamización del turismo hasta Muras. «En invierno hay poco reclamo, por eso prefiero abrir en verano», admite. Considera que las distancias que hay que recorrer en coche para comer o comprar sirven de filtro para los visitantes, y el 30 % de los turistas que recibe en Cuíñas son extranjeros.

Pablo se deshace en elogios al hablar de sus raíces en esta aldea lucense. Explica que es posible disfrutar mucho de este rincón de Lugo, y asegura que la gestión en remoto —porque él sigue en Cantabria— no es un problema para él, ya que tiene una persona de confianza que lo ayuda con las limpiezas.

Además, también es un asiduo, y la morriña lo hace volver siempre que puede. Por eso espera que su idea sirva de inspiración para otros, a los que anima a rehabilitar para después recibir turistas.

# Este plan es bueno.



# Este es mejor.

# Nuevo Plan Más Ahorro



Cuantos más años estés con nosotros, más ahorras en tu factura de la luz.

Contrátalo ya, sin permanencia.



900 24 24 24 iberdrola.es Puntos de Atención



www.lavozdegalicia.es

# La Vos de Galicia

EUNDADO EN 1961 DOD HAN EEDNÁNDEZ LATODDE

#### PRESIDENTE

Santiago Rey Fernández-Latorre

#### DIRECTOR GENERAL

Lois Blanco Penas

#### DIRECTOR

Xosé Luís Vilela Conde

#### SECRETARIO GENERAL

Manuel Areán Lalín

#### **DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL**

Tomás García Morán

#### SUBDIRECTORES

César Casal González (Información) María del Carmen González Castro (Web) Fernando Hidalgo Urízar (Edición)

#### JEFES DE ÁREA

Mesa Central Laureano López Fernández Cierre Jesús Flores Lojo

# Deportes Paulo Alonso Lois

Desarrollo de audiencias

# Ana Moreiras Lorenzo Edición Antón Fernández Pernas

Economía Mercedes Mora Castaño Edición gráfica Vitor Mejuto Seoane

#### España e Internacional Francisco Espiñeira Fandiño

Galicia Rubén Santamarta Vicente Opinión y Organización

## Sofia Vázquez García

Sociedad, Cultura y Alta Definición

#### Mariluz Ferreiro Suárez

Suplementos Sandra Faginas Souto Ediciones Sur Diego Pérez Fernández

#### GERENTE

Santiago Pérez Otero
Directora Comercial
Natividad del Valle García
Director Económico y Financiero
Roberto Diz Infante
Director de Márketing y Ventas
Rafael Sanguino Martinez
Director de Publicidad Digital
Manuel Moreno Berguer
Director de Recursos Humanos
Francisco Carabel di Paola
Director de Sistemas

# REDACCIONES LOCALES Y DELEGADOS

Miguel Silva Gayoso

A Coruña Alfonso Andrade Lago Rda. de Outeiro, 1 - 981 180 043 Carballo Xosé Ameixeiras Lavandeira Gran Via, 84 - 981 704 220 Ferrol Andrés Vellón Graña C/ Manuel de Cal, 4 - 981 369 050 Ribeira Ramon Ares Noal Pza. Centenario, 2 - 981835009 Santiago Ignacio Carballo González C/ Salgueiriños, 44 - 981559100 Lugo Miguel A. Cabana Aguiar Rda. Mercedes, 31 - 982 280 710 Monforte C/ Cardenal, 1 - 982416014 Viveiro Miguel Sande Corral C/ Navia Castrillón, 19 - 982570630 Ourense Ruth Nóvoa de Manuel C/ Valle Inclán, 9 - 988366400 Lalín Francisco Javier Benito Prieto C/ Wenceslao Calvo, 5 - 986787131 Pontevedra Christian Casares Berg C/ Rosalía Castro, 30 - 986866500 Vilagarcía Serxio González Souto C/ Ramón y Cajal, 13 - 986565330 Vigo Diego Pérez Fernández Avda, García Barbón, 104 - 986 268 600

Edita LA VOZ DE GALICIA, S.A.

Depósito Legal C-1821-1996
C.I.F. A-15000649
Imprime Galicia Editorial, S.L.
Gerente José Ángel Cabezón Rico
Redacción, Administración e Impresión
Av. da Prensa, parcelas 84 y 85. Poligono Industrial de Sabón. 15143 Arteixo (A Coruña)
Teléfono 981 180 180
Correo electrónico redac@lavoz.es
Atención al suscriptor 900 154 218



# Difusión controlada por OJD

LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuída, comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema. Entidad autorizada para gestionar los derechos de resúmenes de prensa: CEDRO.



En Her de Gudicia

#### NETO





# Pedro y los lobos

EL OJO PÚBLICO

#### ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

e los muchos cuentos que, con más o menos fortuna, nos ha ido colocando el Gobierno tras la llegada de Sánchez al poder apoyado por lo mejor de cada casa, dos destacan sobre todos los demás: el de que viene el lobo (de la extrema derecha) y el de que viene el lobo (del centralismo españolista).

Sobre el primero, nada cabe añadir a estas alturas, salvo que ha venido siendo tan falso como resultón. Los ejecutivos de supuesta extrema derecha (del PP y Vox) administran hoy los intereses generales de muchos millones de españoles en el ámbito local y regional. Y, aunque en su actuación cabe reseñar, desde luego, algunas mamarrachadas, hay que ser muy sectario para no reconocer que aquellas han sido mucho menores, y menos disparatadas o dañinas socialmente, que las que deben achacarse a los socios del sanchismo: desde la primera (la celebérrima ley del «solo sí es sí», que se proclamó como un punto y aparte en la materia y que lo fue, en efecto, para beneficio de 1.127 agresores sexuales ), hasta la última, hace unos días: la defensa cerrada por parte de varios aliados del Gobierno (Sumar, Bildu, Podemos y el BNG) del pucherazo perpetrado por la satrapía chavista en Venezuela.

Es, sin embargo, el segundo de los cuentos apuntados del Gobierno el que ahora está en el candelabro. Y ello porque el reciente e infame pacto entre ERC y esa unidad indisoluble que forman el Gobierno y el PSOE se nos presenta como un acuerdo (iotro más!) dirigido a favorecer el entendimiento entre España y Cataluña. iComo si solo el PSOE representase a España y solo el separatismo a Cataluña!

Basta conocer ligeramente la naturaleza del llamado problema territorial para concluir que el segundo cuento de Pedro y el lobo se basa solo en una serie encadenada de mentiras. No es verdad que los separatistas representen a toda Cataluña: cuando más, los ha votado un tercio del censo electoral. No es verdad que lo que el Gobierno denomina ahora conflicto catalán nazca de la escasa descentralización de Cataluña o de la falta de reconocimiento de su presunta identidad: una y otro no tienen parangón en toda Europa. No es verdad que los separatistas aspiren a mejorar la relación de Cataluña con España: su único objetivo es romper con ella cuanto antes. No es verdad que las concesiones de poder tengan un efecto pacificador: la historia demuestra que ha sido todo lo contrario: a más poder, más exigencias. No es verdad que asumir el discurso del nacionalismo debilite sus opciones: sucede todo lo contrario, lo refuerza hasta elevarlo al grado de un prejuicio popular. Y no es verdad, en fin, que la solución al desafío independentista sea el federalismo: España es un Estado de naturaleza federal desde hace muchos años, lo que solo ponen en duda quienes no saben una palabra del asunto.

Antes fue la impunidad penal: los indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía. Ahora es la impunidad fiscal. Y, dentro de nada, será la impunidad política: el referendo. Y todo, para nada. O, bueno, sí: para que quien cree gobernar España siga en el machito.

# Hay que sacar las garras

EL REINO DE LA LLUVIA

# ERNESTO S. POMBO

esde que hace casi una década Carles Puigdemont irrumpió en nuestras vidas no hemos tenido un momento de sosiego. Sistemáticamente vino alterando y tensionando la ya nada estable vida política y social en una permanente confrontación con el Estado. Con injerencias que tienen como única finalidad destrozar este sistema democrático y reventar el orden constitucional en beneficio de la revolución de los señoritos que lidera. Y que es la única meta de su fracasada existencia.

No es necesario recordar el rosario de acciones de boicot y chantajes del líder de Junts a lo largo de este tiempo. Y los despropósitos continúan. Porque, una vez que las juventudes de ERC validaron el acuerdo de sus mayores situando a Salvador Illa a un paso de ser investido president, todo puede saltar por los aires y lo acordado, eso sí, con total opacidad, entre PSC e independentistas republicanos puede quedarse en un intento fracasado. Porque el plan de Puigdemont pasa, como siempre, por el cuanto peor, mejor.

El objetivo del rebelde era ganar las elecciones del 12-M y lograr auparse a la presidencia de la Generalitat. Pero nada salió como esperaba y desde la misma noche electoral trata de lograr el sueño, pese a ser la tercera fuerza en las urnas. Por las buenas, por las malas o por las regulares. Y puede cumplir su amenaza de presentarse en la sesión de investidura, provocando su arresto y desbaratando lo previsto. Todo su entorno está convencido que será capaz de aparecer sin ser detectado y que es posible que vaya
a la cárcel, pero con el objetivo cumplido de evitar la sesión.
Provocando, además, un nuevo
escenario por la lógica convulsión política e impacto emocional que supondría para todos
los independentistas. También
para los republicanos.

De nuevo, el líder de los señoritos se mantiene al margen de las mínimas normas de convivencia democrática. Y de respeto a las urnas. Haciendo la guerra por su cuenta. De nada parece haber servido la amnistía, el sistema de financiación singular, las concesiones varias, el fomento del uso del catalán, la política exterior o el nuevo modelo de educación, todo ello encaminado a seguir avanzando para que Cataluña se convierta en un Estado independiente. De nada sirvieron todos los sapos que nos 
tragamos. Porque de lo que se 
trata es de enredar. Desestabilizar. Llevándose por delante 
a quien haga falta. También a 
los partidarios de la rebelión, 
como los de ERC, que lo acaban de acusar de azuzar el odio 
entre independentistas.

En una única idea estamos de acuerdo con Carles Puigdemont. En su carta de esta semana contra el pacto de socialistas y republicanos asegura que hay que sacar las garras. Y eso es exactamente lo que hay que hacer. Sacar las garras. Pero no él, todos los demás. Porque ya está bien de delirios y chantajes. Hay un límite. Por eso hay que sacar las garras. A él. Y enseñarle las uñas fuertes y agudas. A ver si así aprende.

# Técnica e don

**PINGAS DE CRISTAL** 

#### MARÍA CANOSA

irar o pasado ofrece un punto de vista
distinto, tamén no deporte. Ver como saltaban, se impulsaban ou lanzaban
hai cincuenta anos non ten nada
que ver con como se fai agora. As
marcas cambian, crean sensación.
Pan Zhanle percorreu cen metros a
nado en tan só 46,6 segundos. Din
os expertos que é humanamente
imposible.

As distancias alcanzadas son cada vez maiores, e os tempos de execución, máis curtos, produto da combinación de técnica e condicións naturais, ás veces un don. Os adestramentos son unha mestura das condicións dos deportistas e a pericia de quen os guía e dos elementos que usan: zapatillas específicas, traxes aerodinámicos, miras con precisión máxima... Sen dúbida, a materia é o máis importante. Mentres os seus contrincantes se deitaban, colocaban o corpo en posicións imposibles, situaban as armas en trípodes psicodélicos..., Yusuf Dikec disparaba cunha man no peto e a arma na outra. Como accesorio de axuda, lentes graduadas, coma as que podería levar eu. Leva dúas décadas asistindo ás olimpíadas, e este veterano, que parecía que pasaba por alí, conseguiu unha medalla de prata. Ás veces tamén fai reflexionar. E sorrir.

Pero o deporte tamén é dor. Esta cara é a de Carolina Marín, lesionándose na metade dun partido que a levaba directamente á medalla. Derrubouse no chan consciente do dano no xeonllo. O adestrador tirouse ao chan, colléndoa dos brazos, compartindo a súa dor. Porque acompañar tamén é isto, limpar as bágoas xuntos cando a adversidade se ceba con un. CARTAS AL DIRECTOR

# Autocaravanismo caníbal

Recientemente he leído que la solución al problema del autocaravanismo en playas como las de Ferrol consiste en prohibirlo, todo y a todos. No puedo estar de acuerdo, existe desde el año 2008 una instrucción de la Dirección General de Tráfico que regula debidamente el estacionamiento de este tipo de vehículos, lo que significa estacionar y acampar. Por culpa de turistas venidos de fuera, principalmente franceses, belgas y alemanes, y sus actitudes incívicas, los vecinos nos vamos a ver obligados a no poder disfrutar de nuestros arenales.

Autoridades de Ferrol, leyes hay, tienen que hacer que se cumplan: autocaravanas debidamente estacionadas, como cualquier vehículo; totalmente prohibido sacar objetos al exterior como mesas, sillas; prohibido extender toldos, tirar líquidos o usar calzos; y 
que la actividad que se desarrolle 
en el interior de la autocaravana 
no trascienda al exterior. Es facilísimo. FRANCISCO PÉREZ. FERROL.

# Basura clasista

En A Coruña llevamos casi dos meses sufriendo desagradables olores, suciedad por doquier y un panorama tercermundista, pero con una recaudación impositiva del primer mundo. Dice la alcaldesa que la recogida es igualitaria, déjenme hacer un chascarrillo: se ve que en el centro de la ciudad deben vivir a pan y agua, ya que no se ven contenedores a rebosar; es lo que tiene vivir fuera del centro, disfrutamos comiendo y, por lo tanto, generando basura. Deje de presumir de hacer rotondas y peatonalizar y comience a gestionar nuestro dinero de forma efectiva y eficaz. PAULA NOYA PEÑA. A CORUÑA.

# El retorno de Puigdemont

Si Puigdemont decide su regreso a España es porque dispone de garantías de su excarcelación, le avala algún tipo de acuerdo con las autoridades políticas que permitirán su arresto discreto, si bien acompañado de su inmediata puesta en libertad. El prófugo de la justicia no dará ningún paso de retorno sin respaldo procesal. ENRIQUE LÓPEZ DE TURÍSO, VITORIA.



DIRECCIÓN DE CORREO. Avenida da Prensa, 84 y 85. Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña)



WEB. www.lavozdegalicia.es

# No nos roban más porque no quieren

AL DÍA

#### **ALEJANDRO SAN NICOLÁS**

CEO de Tu Consultor y profesor del Máster de Finanzas de la Universidad Internacional de Valencia

esde hace un tiempo estamos padeciendo la paulatina retirada del dinero en efectivo en nuestras vidas. El aumento de tecnologías aplicadas a la banca tradicional, los medios de pago electrónicos como las tarjetas de crédito, la entrada de las empresas fintech dentro del juego del dinero hacen que cada vez más pagos no se hagan por la vía tradicional. El argumento siempre ha sido el mismo: el dinero que guardamos en casa es susceptible de ser robado, así que lo tenemos que poner en manos de quien sabe para así asegurar su recaudo.

Y nosotros haciendo lo que dulcemente nos dicen. Nos regalan las tarjetas de débito, de crédito, con límites exagerados, con facilidades de pago que llevan a comisiones exageradas y a salir a gastar como si no hubiese mañana. Poco a poco nos han despistado con la falsa seguridad de que todas las operaciones tienen comprobantes. Así que gastamos de forma segura, cada vez más, recibiendo notificaciones constantes de cuándo y cómo lo hacemos, sin ser conscientes que el negocio somos nosotros. No nos roban más porque no quieren, porque riesgos hay y de diferente índole. Poca gente tiene activadas las medidas pertinentes de seguridad para poder utilizar los medios de pago con todas las garantías:

1.- Seguridad básica. Pocas personas, que no sean millenials tienen activado por defecto el aviso que de que se está pagando en un comercio con la comprobación del importe. Si no tenemos esta medida no seremos capaces de detectar pagos duplicados o fraudulentos.

2.- Emisor del pago. Muy pocas veces comprobamos que quien nos está cobrando es realmente el que nos está pasando el datáfono. Es una práctica muy común, sobre todo en la hostelería o el transporte (taxis) utilizar datáfonos fuera de control. En los comercios se hace cuando no se emite factura, en los bares y restaurantes con las proformas, o en los taxis sin recibo del taxímetro. No será la primera vez que en un bar de copas o volviendo de una fiesta se ven pagos duplicados.

3.- Restricción geográfica. Debemos saber que las tarjetas de débito y crédito tienen la posibilidad de generar restricciones geográficas, prohibiendo su uso en aquellos países donde no queramos que se usen las mismas. Cuando damos nuestro número de tarjeta por internet estamos asumiendo riesgos de seguridad en caso de que nuestros datos sean robados. Esto se evitaría simplemente con una restricción a países que no sean el nuestro.

4.- Restricción del tipo de pago. Desde que se aplican estrategias fintech, las empresas gestoras de pagos pueden detectar el tipo de comercio y el tipo de gasto que se genera. Por ello, se pueden activar restricciones a compras de criptomonedas, servicios extraños e incluso juego. Con esa medida conseguiríamos que nadie pudiese gastarse nuestro dinero en fungibles.

cios extraños e incluso juego. Con esa medida conseguiríamos que nadie pudiese gastarse nuestro dinero en fungibles.

Todos estos riesgos existen si perdemos nuestra capacidad de demostrar nuestra identidad y de confirmar las operaciones. Por eso, si no estamos en condiciones, pongamos la tarjetita donde no podamos usarla.

# Ser feliz

TRIBUNA

# ELISARDO BECOÑA

Catedrático de Psicología Clínica en la Universidade de Santiago

a felicidad es un tema de actualidad. Parece que nunca haya sido tan necesario ser feliz como en el momento presente y que es una obligación lograrla.

Cuando las personas tienen los elementos básicos que permiten una supervivencia cómoda, es decir, lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados (disponer de comida, cobijo, sanidad, educación, protección social, tener tiempo libre), junto con ver el futuro con optimismo, tener una buena red de apoyo social y poder viajar y conocer a otras personas, la felicidad aflora como importante. Lo cierto es que las personas que se ven a sí mismas felices están mejor física y psicológicamente, enferman menos, y les protege de desarrollar trastornos mentales. Inmunizarse ante el desánimo, que es lo opuesto a la felicidad, es importante, sobre todo en un mundo tan cambiante como el actual.

Ser más o menos feliz depende de la educación recibida, valores aprendidos, nivel de apoyo social y la idea que se tiene de uno mismo, cara a la realización personal, a cómo se ve el mundo y a los demás, sobre todo referido a las personas más cercanas. Una adecuada combinación de todo ello permite afrontar las dificultades que se puedan presentar en la vida.

Buscar la felicidad es bueno. Lo venimos haciendo desde siempre. Pero debemos ser realistas. En la vida no todas las situaciones son de completa felicidad. Podemos facilitarla, entrenándonos para ello, o saber cómo afrontar los malos momentos (de infelicidad). Lo que no es bueno es obsesionarnos con su permanente búsqueda y creer que tenemos que vivir en un permanente estado de felicidad. Si no, aparece la frustración. Ojalá fuese posible estar siempre feliz. Con ver las noticias de lo que ocurre en el mundo es claro que muchas personas no son felices, o tienen dificultades para serlo.

Cultivar la felicidad es saludable. Pero no se puede abusar de su búsqueda incansable. A veces aparece; en otros casos hay que buscarla o facilitar su presencia. Porque, aunque la misma es subjetiva e intangible, conocemos de su existencia porque la sentimos y disfrutamos mucho cuando la tenemos. Para nosotros es real. Y más veces de las que pensamos está presente en gestos, cosas o actividades simples, como que nos sonrían, valoren, quieran, podamos hacer lo que deseamos... Interpretar adecuadamente los acontecimientos externos que vivimos hacen que nuestra vida sea más feliz y realista.

Es importante tener una mente abierta a los cambios, en un mundo como el actual, y no creer que los demás son más felices que nosotros, sobre todo porque considerarse o no feliz es una valoración subjetiva. Aunque existen muchos decálogos para ser feliz, en lo sencillo y cercano está la clave para encontrarla. Como decía el gran filósofo, matemático y escritor Bertrand Russell, «una buena vida, como yo la concibo, es una vida feliz. No quiero decir que si eres bueno serás feliz, sino que si eres feliz serás bueno».

# Illa es propuesto para ser investido y se prepara para un Gobierno monocolor

Aragonès se despide alabando el pacto fiscal como «el mayor avance» desde 1977

#### **XAVIER GUAL**

BARCELONA / E. LA VOZ

Ya es oficial: Salvador Illa se someterá este jueves al pleno del Parlamento catalán que, si no hay sorpresas, lo investirá presidente de la Generalitat de Cataluña. La única incógnita es si lo hará con el expresidente Carles Puigdemont presente en el hemiciclo y, en ese caso, si el pleno se llevará a cabo o se acabará suspendiendo. El botón nuclear lo tienen ahora los de Junts, que no sueltan prenda sobre los planes de su líder para cumplir la promesa que hizo en campaña y confirmó hace un par de días, tras el aval de Esquerra al candidato del PSC. Nada se sabe sobre cómo pretende el principal promotor del procés eludir la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de los Mossos, que deben detenerlo en cuanto pise suelo español por orden de un Tribunal Supremo que le negó la amnistía por el delito de malversación.

En cualquier caso, el primer secretario de los socialistas catalanes acudió ayer puntual a su cita con el presidente del Parlamento, Josep Rull, para notificarle que cuenta con los apoyos necesarios para ser ungido; en concreto, los 68 escaños que suman el PSC (42), Esquerra (20) y los Comunes (6). La reunión duró apenas 25 minutos, tras la cual Rull recibió a los republicanos Josep Maria Jové y Marta Vilalta, que le confirmaron el acuerdo de investidura alcanzado con los socialistas. Lo mismo hizo, justo después, la líder de los comunes, Jéssica Albiach. A continuación, el bloque del no a Illa, comenzando por los representantes de Junts per Catalunya, Albert Batet y Mònica Sales.

# «Rebelión del Supremo»

Batet criticó la alianza de republicanos y socialistas, y reclamó a las «fuerzas democráticas» que denuncien la «rebelión del Supremo» si Puigdemont es detenido. El posconvergente afirmó que el futuro Gobierno de Salvador Illa será de «circunstancia», fruto de «un acuerdo entre un partido que se pensaba que tendría una victoria incontestable y se ha quedado con 42, y la de otro que tiene más miedo de una repetición electoral que de una Cataluña gobernada por uno de los líderes catalanes más comprometidos por el 155».

Desde el PP catalán, su presidente, Alejandro Fernández, señaló que el acuerdo entre el PSC y Esquerra convertirá España en



Salvador Illa y el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, antes de ser propuesto a la investidura. D. ZORRAKINO EP

Illa formará Gobierno por la vía rápida, para lo que ya está trabajando con nombres concretos,

como el del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, o Santi Vila, consejero del último Ejecutivo de Puigdemont.

# Apoyos externos

En todo caso, el exministro de Sanidad diseñará un Gobierno en minoría sostenido por los 42 diputados del PSC, con apoyos externos de Esquerra y comunes. Estos últimos no descartan entrar en él más adelante. Tampoco los republicanos le cierran la puerta del todo, aunque en su caso resulta más difícil de llevar a la práctica en el corto plazo, ya que dependerá del resultado del congreso extraordinario que celebrarán en noviembre.

# Despedida de Aragonès

Pere Aragonès, uno de los damnificados por la debacle del 12M, en la que Esquerra perdió 13 diputados, se despidió ayer del cargo en la galería gótica del palacio de la Generalitat. Aragonés aprovechó para reivindicar su obra de gobierno y el acuerdo para una nueva «financiación singular» de Cataluña a cambio de la investidura de Illa. «Supone el salto adelante en soberanía más grande desde el 1977», señaló el presidente en funciones. El relevo es cuestión de días o semanas, en función de cómo evolucione el pleno de investidura.

# Resultados En escaños 35 Mayoría absoluta Elecciones 2021 2024

un «Estado confederal», un sistema que «no va a ningún lado» y cuyo objetivo es «seguir desestabilizando España». Tras cerrar la ronda de consultas con Vox, la CUP y Alianca Catalana, Rull anunció que la Diputación Permanente se reunirá este miércoles para convocar el pleno de investidura el jueves a las diez de la mañana.

Con la investidura encarrilada,

# Junts amenaza con reventar el pleno de investidura si Carles Puigdemont es detenido como se prevé

X. GUAL BARCELONA / E. LA VOZ

Junts pedirá la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa de este jueves si Carles Puigdemont regresa a Cataluña y es detenido. Si este no se suspendiera, sus diputados abandonarían el hemiciclo. Lo aseguró ayer el secretario general de la formación, Jordi Turull, que entiende que el expresidente de la Generalitat debería entrar en el Parlamento «por la puerta principal». El número dos de los posconvergentes tildó de «gran victoria del independentismo» que el líder del procés asista a la sesión de investidura. Interrogado en la televisión catalana sobre la existencia de un posible pacto con los Mossos d'Esquadra para que este sea arrestado de alguna manera determinada, el dirigente independentista lo negó, y reiteró que Carles Puigdemont «no viene a dejarse detener». Además, negó que este responsabilizara a Esquerra Republicana de su detención, e ironizó sobre los «problemas de comprensión lectora» de los republicanos.

El Parlamento de Cataluña tiene tres puertas principales y dos secundarias. No todas están vigiladas por agentes de los Mossos; en alguna solo hay cámaras. Sin embargo, sería un serio revés para el cuerpo que el expresidente burlara la vigilancia y se colara en el antiguo polvorín del parque de la Ciudadela sin ser advertido.

Según el portavoz del sindicato Uspac, Albert Palacio, los agentes de la policía autonómica no han recibido ninguna instrucción ni ningún plan para detenerlo, y lamentó que «de nuevo se vuelva a utilizar el cuerpo politicamente».

# Concentraciones de Vox y AMI

También en el PP y Vox están muy pendientes de lo que haga el expresidente fugado en el 2017 tras proclamar la independencia. El líder de Vox en la comunidad, Ignacio Garriga, llamó a sus simpatizantes a concentrarse el jueves con banderas de España frente al hemiciclo, «No toleraremos la humillación de ver a un delincuente y prófugo de la Justicia entrar en el Parlamento», señaló Garriga en X. Por su parte, el portavoz de los populares, Juan Fernández, advirtió: «No permitiremos que se entorpezca el funcionamiento normal de las instituciones democráticas». La manifestación de Vox coincidirá con otra de signo contrario, la de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que reúne a unas 700 alcaldías, para brindar al líder del 1-O todo su «apoyo a nivel personal y darle valor institucional».

# Investidura (

CALENDARIO

AGOSTO

7 Diputación Permanente a las 10.00 horas. Ratificará el calendario de la investidura propuesto por el presidente del Parlamento, Josep Rull

Pleno de investidura a las 10.00 horas. Caben dos opciones

- Si Puigdemont es detenido antes de comenzar el pleno, se aplaza
- Si Puigdemont es detenido tras comenzar el pleno, Junts propondrá suspenderlo. Según el reglamento, solo se puede suspender un máximo de 30 minutos. Dos grupos parlamentarios podrían forzar la reunión de la Diputación Permanente para fijar cuándo se retoma la sesión. Podría ser del 12 al 15 de agosto
- 26 Fecha limite para la investidura

**OCTUBRE** 

13 Elecciones

LA VOZ

# Guerra tilda el pacto fiscal de atropello, y Jordi Sevilla, de paso hacia la secesión

El portavoz económico de Sumar en el Congreso descalifica el cupo catalán

#### MERCEDES LODEIRO

REDACCIÓN / LA VOZ

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla son dos socialistas que ayer se sumaron a las críticas de los barones del PSOE al acuerdo del PSC y Esquerra para que Cataluña tenga una financiación singular.

Es un «atropello» y un «latrocinio que elimina la solidaridad entre los españoles» y destruye la concepción del Estado que establece la Constitución de 1978, mantiene Guerra en una entrevista en El Mundo recogida por Europa Press. Guerra recrimina que con el concierto económico se saca a Cataluña de la caja común con otras comunidades, «lo que es favorecer a unas regiones en detrimento de otras». Discrepa de Pedro Sánchez, quien defendió que el pacto ERC-PSC es un paso «incuestionable» en la

«federalización» del estado autonómico, pues para él «es un camino hacia la confederación, hacia la independencia de Cataluña».

Por su parte, el exministro Sevilla también calificó el pacto fiscal de paso hacia la independencia y hacia una confederación asimétrica que refuerza al secesionismo, cuando sus resultados electorales son peores. Explica su rechazo al concierto porque responde al relato secesionista del «España nos roba» que presenta una Cataluña infrafinanciada. Una idea «falsa», apunta. Sostiene, además, que no es posible sacar a Cataluña del régimen común de las comunidades autónomas mediante una modificación de la Lev Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), ya que requiere de una reforma de la Constitución, o al menos del Estatuto.

El también economista del Estado se pregunta en un artículo publicado en Agenda Pública re-



Alfonso Guerra. J. M. VIDAL EFE

cogido por Europa Press: «¿Cómo creernos, después de esto, que no habrá un referendo de independencia en Cataluña?».

Otro crítico con el pacto es Nicolás Redondo Terreros. El político expulsado del PSOE por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso mantiene que el acuerdo entre ERC y PSC «hace al Estado español ineficiente», porque «será un Estado débil a la espera de la fractura definitiva». Se trata, dice, de «una mutación salvaje del Estado», de «una cesión vergonzosa» que llevará «a Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Andalucía y todas las comunidades necesitadas de apoyo y solidaridad» a «seguir siendo pobres».

También desde Sumar han saltado voces críticas con el pacto para investir a Salvador Illa. Pese a que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que el concierto es un «salto cualitativo» para Cataluña y que investir a Illa «desde fuerzas independentistas es muy positivo para nuestro país», su portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín Urriza, descalificó el concierto fiscal para Cataluña, ya que considera que pone en riesgo la autonomía fiscal del Estado y la redistribución entre las comunidades, como «ya lo hacen el régimen foral o el paraíso fiscal de Madrid».

# El PP dice que Illa será la marioneta de Esquerra y de Junts si logra ser investido

REDACCIÓN / LA VOZ

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, está convencida de que el líder del PSC, Salvador Illa, se convertirá en «marioneta» de ERC y de Junts cuando sea investido presidente de la Generalitat, y de que, tras la «independencia fiscal» que ya ha acordado con los republicanos, llegará la «independencia política».

Montserrat incidió ayer en un comunicado que, tras «borrar la sedición», «abaratar la malversación», e indultar y amnistiar a los golpistas, esta semana, el PSOE dará «un paso más, quebrando el Estado de derecho y la Constitución». «Entregan la independencia fiscal, que supondrá la independencia política, e Illa se convierte en el presidente de la Generalitat con la agenda política más independentista de la historia, y en la marioneta de Junts y de ERC», enfatizó la eurodiputada del PP.

# TANATORIO - CREMATORIO A CORUÑA SER A Coruña desde 2002

# Atendemos a particulares y compañías de seguros









# Servicios

- Horno crematorio
- Floristería
- Cafeteria
- Capilla Multiconfesional
- Parking para clientes
- Acceso en transporte público (líneas 12, 12A, 17 y 22)
- Número de salas: 10

Un servicio diferente, un servicio de calidad

#### ALICANTE

## Detenido uno de los estafadores más buscados

La Policía Nacional detuvo en Alicante a uno de los estafadores más buscados de España, sobre quien pesaban 18 reclamaciones de distintos juzgados del país, dos de ellas de ingreso en prisión, cuando presuntamente iba a cometer una estafa por la compra de un reloj de alta gama. El arrestado, español de 36 años, acumulaba 54 detenciones. EFE

#### BADALONA

## Investigan la muerte de un hombre en la calle tras sufrir un robo

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre que resultó herido el pasado domingo en Badalona (Barcelona) tras una pelea desencadenada a raíz de un robo y que falleció el lunes. El hombre, que los Mossos todavía desconocen si era la víctima del robo o uno de los integrantes de la pelea, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció. EFE



Agentes de la Guardia Civil escoltan a varios detenidos. EFE

# CEUTA

## Localizados nueve migrantes escondidos en atracciones de feria

La Guardia Civil interceptó a nueve migrantes, cinco de ellos menores de edad y de origen magrebí, que trataban de pasar a la península escondidos en el interior de los camiones que transportan las atracciones de la recién finalizada feria de Ceuta. La Guardia Civil inspeccionó ya a 68 vehículos, entre ellos camiones y remolques en la operación, EFE

# SEVILLA

# Una niña de dos años perece ahogada en una piscina

Una niña de dos años falleció ahogada en una piscina de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, sin que los médicos desplazados a la zona pudieran salvar su vida. El cuerpo de la menor fue recuperado ya inconsciente del agua. Intentaron reanimarla en la UVI móvil camino del hospital Virgen del Rocío, pero no lo consiguieron. EFE

# El PP forzará a Sánchez a explicar el caso Begoña en la comisión del Senado

Pide al presidente que escriba una «tercera cartita» convocando elecciones

#### **GONZALO BAREÑO**

MADRID / LA VOZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer en septiembre en la comisión de investigación en el Senado para dar explicaciones sobre el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, investigada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, confirmó ayer la solicitud de la comparecencia que ya han presentado y aseguró que el PP va a denunciar y utilizar «todos los instrumentos legítimos» de que dispone, «tanto políticos, legislativos, como judiciales», para que se esclarezca «toda la corrupción que acecha al entorno personal del presidente», tanto de su esposa como su hermano.

«No vamos a parar, tenemos que saber la verdad», indicó la portavoz del PP en el Europarlamento, que reclamó a Pedro Sánchez que «dé la cara». «Si Sánchez no tiene ningún problema y tan tranquilo está, pues que lo explique donde lo tiene que explicar, que es ante las Cortes, que es donde recae la soberanía nacional», explicó.

La comisión de investigación abierta por el PP en el Senado gracias a su mayoría absoluta para investigar las ramificaciones del caso Koldo, que incluyen el caso Begoña Gómez, paró su actividad hasta septiembre después de haber realizado 20 interrogatorios. Entre otros han prestado declaración ante la comisión el exministro de Sanidad, Salvador Illa o el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el propio Koldo Garcia. Ahora, la previsión es que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque aún falta por concretar la fecha concreta en la que lo hará.

La eurodiputada popular dio la legislatura por «completamente finalizada», con un «Ejecutivo completamente roto» que se muestra «incapaz de aprobar ninguna ley en beneficio de los españoles». «La única ley que se ha aprobado es la infame ley de amnistía que rompe con la igualdad de todos los españoles y que da privilegios a pocos y que a aquellos que fueron los que hicieron un golpe al Estado se les borran los delitos».

Preguntada por si el PP presentará una moción de censura, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, se abriera a apoyarla siempre que implique la convocatoria inmediata de comicios y no tenga ninguna «cesión» a los independentistas o nacionalistas, Montserrat insistió en que lo que se necesita son elecciones. Por



ello, invitó a Pedro Sánchez a que escriba «una tercera cartita diciéndole a los españoles que disuelve las Cortes y que convoca elecciones ya».

#### El patrimonio del hermano

En lo que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, la Agencia Tributaria ha remitido a la magistrada Beatriz Biedma un informe en el que concluye que el hermano de Pedro Sánchez es «incapaz» de justificar su patrimonio de 1,7 millones de euros. En las últimas cinco declaraciones de la renta tan solo ha logrado acreditar ingresos por valor de 220.000 euros. De la misma manera, Hacienda traslada a la juez que a día de hoy es residente en Portugal, según publicó ayer El Debate. Hacienda investiga al músico por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la

# El TSJM decidirá en septiembre si admite o no la denuncia de Begoña Gómez

MADRID / LA VOZ

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha registrado la querella presentada por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de prevaricación. Pero no decidirá hasta el próximo mes de septiembre si la admite o no a trámite. Ese paso podría suponer que el juez Juan Carlos Peinado tuviese que apartarse del caso Begoña Gómez, puesto que es uno de los extremos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial como motivo de recusación.

# Unidad Leonesa pide una autonomía provincial y que tres consejerías tengan sede en Ponferrada

REDACCIÓN / LA VOZ

El grupo de reflexión Unidad Leonesa, que preside el que fuera director general del Libro de Castilla y León Rogelio Blanco, 
volvió a pedir ayer una autonomía provincial y un reparto de 
consejerías entre León y Ponferrada que permitiera que la capital berciana fuera sede de tres 
de los nueve departamentos de 
esa hipotética comunidad. Y todo «por vías pacíficas y legales», 
puntualizó el portavoz del grupo, Javier Callado, en una comparecencia informativa.

Unidad Leonesa pretende agitar el debate, también en el Bierzo, y lograr que León sea una autonomía provincial. «En León no podemos resolver los problemas



Integrantes de Unidad Leonesa, en el acto de Ponferrada. A. F. BARREDO

de Zamora y de Salamanca», manifestó Callado, consciente de que el sentimiento leonesista no ha calado en esas dos provincias que también forman parte de la región histórica leonesa. Callado entiende que Ponferrada tiene que contar con funcionarios de esas tres consejerías de una hipotética Junta de León porque el personal de la administración, con sus sueldos y su consumo también son un motor económico.

Callado insistió en que la Constitución permite la autonomía para León por la vía del artículo 144. Solo es necesario «convencer» a los dirigentes de los grandes partidos nacionales para encontrar el respaldo necesario en el Parlamento. «En política, las cosas cambian muy deprisa», afirmó, después de insistir en que León ha entrado en decadencia desde que está integrado en una autonomía con Castilla. Lo que no tienen claro en Unidad Leonesa es el encaje que tendría el actual Consejo del Bierzo en esa hipotética autonomía. «Eso lo tendrían que decidir los bercianos», afirmó Callado.

# Mañana vuelve Un Clásico

renovado, más amplio y más cómodo

Gran reapertura GADIS Mercado de San Agustín



8 de agosto



Plaza San Agustín, 1

# Panamá propone a América Latina una cumbre para resolver la crisis venezolana

El Consejo Nacional Electoral entrega las supuestas actas al Tribunal Supremo

REDACCIÓN / LA VOZ

La crisis venezolana continúa moviendo al continente americano. El recién investido presidente de Panamá, José Ramón Mulino, propuso ayer la celebración de una cumbre de los 17 presidentes que intentaron en la Organización de Estados Americanos aplicar la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicolás Maduro, para «ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país».

«Espero y confio que sea acogida la propuesta próximamente», señaló el presidente istmeño. La iniciativa se suma a las gestiones que, con el beneplácito de Estados Unidos, está liderando el presidente de Brasil, Lula da Silva, y que ayer se manifestaron en una conversación entre el ministro de Exteriores del país, Mauro Vieira, y su homólogo español, José Manuel Albares, en la que ambos insistieron «en la necesidad de que sean hechas públicas las actas del proceso electoral en Venezuela», según informó la cancillería amazónica.

En las últimas 48 horas, sin embargo, dos países evitaron dar un reconocimiento específico a Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición. Estados Unidos aclaró que solo lo reconoce como presidente electo, y Argentina, cuya titular de Exteriores se hizo eco en un primer momento del supuesto triunfo de González, modificó su postura a través de un comunicado de su propio ministerio. El martes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se-



Una de las manifestaciones en apoyo a Maduro organizadas por el chavismo, ayer en Caracas. R. PEÑA EFE

ñaló: «No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador porque estamos esperando a tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo».

Ocho días después de los comicios, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, compareció ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Se entrega lo solicitado», dijo sin mostrar ninguna evidencia que probase el triunfo de Maduro que él mismo anunció. Tampoco dan validez a lo sucedido juristas venezolanos de reconocido prestigio. El TSJ, por su parte, convocó a todos los candidatos para presentar los datos finales del escrutinio, y, en el caso de González, advirtió de que su no comparecencia «tendría consecuencias». Afirmó que dispondrá de 15 días, prorrogables, para emitir un veredicto.

## Un llamamiento que trae cola

El lunes, la líder de la oposición, María Corina Machado, y el candidato Edmundo González —que firmó como «presidente electo»— emitieron un mensaje a las fuerzas policiales y militares en el que los instaban a «colocarse del lado del pueblo» e «impedir el desenfreno del régimen».

La respuesta institucional del chavismo ha sido el anuncio, por parte de la Fiscalía leal a Maduro, de la apertura de una investigación contra ambos por «usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia y la insurrección y asociación para delinquir». «Anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral», señala el comunicado, que rápidamente tuvo respuesta de la Unión Europea, que exigió «cesar la campaña de intimidación judicial» contra los dirigentes.

Entretanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, flanqueado por su alto mando, leyó ayer un comunicado en el que rechazó los «desesperados y sediciosos llamados del excandidato presidencial Raimundo González Urrutia y su aliada de fórmula, María Corina Machado», y respaldó el «espíritu republicano» de Nicolás Maduro.

# Maduro abre una guerra con WhatsApp en un intento de frenar las protestas

REDACCIÓN / LA VOZ

Desde el 28 de julio, decenas de venezolanos han denunciado en redes sociales que les revisan los teléfonos en controles policiales improvisados. Les inspeccionan WhatsApp y otras redes sociales, y, si encuentran mensajes contra el Gobierno de Nicolás Maduro, los detienen y, en el mejor de los casos, los extorsionan para su liberación.

Durante la noche del lunes, Maduro afirmó que «WhatsApp le entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que la atacaran. Todos los poderes están bajo el ataque de WhatsApp», y en vivo, en una transmisión televisiva, desinstaló la aplicación de su teléfono. Instó a sus seguidores a hacer lo mismo y a pasarse a otros servicios «como Telegram o WeChat».

#### «Cadenas» de noticias

Los venezolanos han encontrado en las herramientas de mensajería la enésima solución para evadir la censura en los medios tradicionales, especialmente en estos días; y las «cadenas de WhatsApp» son un genérico para hablar de noticias en el país sudamericano. «Con códigos de Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, se está amenazando a la sociedad venezolana. Usan la red para amedrentar al pueblo venezolano por no ser simpatizantes del fascismo», señalaba Maduro en una de sus prolongadas alocuciones.

# Mohamed Yunus, el economista de los pobres que ganó un Nobel, liderará la transición en Bangladés

M. VELÁZQUEZ, A. R. REDACCIÓN / LA VOZ

El premio nobel de la paz, Mohamed Yunus, confirmó que liderará la transición en Bangladés tras la huida de la primera ministra, Sheikh Hasina, precipitada por las violentas protestas contra el sistema de cuotas para empleos públicos que han causado cientos de muertes.

Conocido como el banquero de los pobres por su revolucionario sistema de microcréditos y por ser el fundador del Grameen Bank, Yunus ha sido un ferviente defensor de la lucha contra la pobreza y la exclusión financiera.

Nacido en la ciudad portuaria de Chittagong, estudió Ciencias Económicas en Nueva Deli y amplió estudios en Estados Unidos con becas de las instituciones Fullbright y Eisenhower y de la Universidad de Vanderbilt. En 1972, retornó a su país para dirigir el Departamento de Economía de la Universidad de Chittagong, donde desarrolló su interés por mejorar la vida de los más desfavorecidos.

En 1976 comprendió que la pobreza se perpetuaba porque se dejaba a los pobres fuera de la economía. Los bancos tradicionales no concedían préstamos a aquellos que no podían ofrecer garantías, lo que generaba un círculo vicioso de pobreza.

Ese mismo año decidió ayudar a unos campesinos endeudados cerca de la universidad, prestándoles 27 dólares de su propio bolsillo. Este pequeño gesto fue el germen del Grameen Bank, que en 1983 se formalizó con la intención de prestar dinero a personas que no tenían acceso a los créditos bancarios tradicionales.

Hoy en día, el Grameen Bank opera con más de 22.000 empleados en casi 38.000 aldeas y pueblos de Bangladés, otorgando préstamos a 2,3 millones de personas, de las cuales el 94 % son mujeres. Yunus promovió la «garantía solidaria», un sistema en el que se presta dinero a las dos mujeres más pobres de un grupo de cinco, creando una red de apoyo mutuo. A lo largo de su vida, el economista ha sido una figura controvertida y un enemigo de los fundamentalistas musulmanes en Bangladés, quienes se oponen a las oportunidades que ha abierto para las mujeres. No obstante, su compromiso con la lucha contra la pobreza ha sido reconocido internacionalmente. Además del Premio Nobel de la Paz, recibió múltiples galardones, incluyendo el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y el Premio Internacional Simón Bolívar.

Ahora, a los 84 años y en medio de una crisis política en su país, el banquero de los pobres ha sido llamado por los movimientos estudiantiles para liderar un Go-



Yunus, premio nobel, M. P. REUTEURS

bierno de transición. A pesar de su delicada situación de salud, se ha sentido obligado a aceptar esta responsabilidad. «Si los estudiantes y la gente del país pueden sacrificar tanto, entonces yo también tengo esa responsabilidad», recalcó Yunus. TIM WALZ CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DE EE.UU.

# El heterodoxo gobernador de Minnesota que completa la propuesta de Kamala Harris

El Partido Demócrata usará sus orígenes rurales y su pasado militar para conquistar a los votantes de la América profunda

MIGUEL PALACIO

NUEVA YORK / E. LA VOZ

Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., sorprendió ayer al país al presentar a su compañero de candidatura: el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El elegido, ampliamente desconocido para el gran público, representa una versión casi especular del candidato a vicepresidente de Donald Trump, J. D. Vance.

El martes, cuando anunció a Walz como segundo, Harris hizo hincapié en su defensa de la clase trabajadora. Walz, decía la candidata en el comunicado con el que hacía pública su decisión, ha servido a las familias trabajadoras «como gobernador, entrenador, profesor y veterano». El dirigente de Minnesota sería, además, «un líder probado», con una «trayectoria increíble» en su trabajo a favor de los habitantes del estado que encabeza.

La hoja de servicios de Tim Walz no podría estar más repleta ni ser más variada. El ahora candidato demócrata, natural del estado de Nebraska, formó parte de la Guardia Nacional durante 24 años, se desempeñó como profesor de instituto —haciendo las veces también de entrenador de fútbol americano—, entró como representante en la Cámara Baja en el 2006, donde se convirtió el político con mayor rango militar en la historia del Congreso de EE.UU., y se elevó hasta ocupar el Ejecutivo de Minnesota.

Protagonista de una dilatada carrera política, Walz llegó a revalidar su escaño en la Cámara de Representantes cinco veces seguidas, del 2006 hasta el 2018, cuando decidió presentarse a las elecciones a gobernador de Minnesota. En aquella carrera electoral, el demócrata sacó a su rival republicano más de un 10 % de los votos. Una victoria que revalidó en el 2022 y que culminó también con mayoría demócrata en las dos Cámaras del Estado.

## El reflejo de J. D. Vance

Más allá de su aportación ideológica, el perfil de Walz complementa el de su jefa en un aspecto fundamental: mientras que Harris, negra y de ascendencia india, es un ejemplo perfecto de lo que los republicanos denominan coastal elites —un término referido a las élites progresistas de las ciudades costeras de EE.UU.—, Walz es un representante de la parte rural del país.

Harris pone a su segundo a competir mano a mano con J. D. Vance, candidato a vicepresidente de Trump, precisamente por el favor de los votantes rurales. Vance, que se erigió como portavoz extraoficial de la América profunda [Deep south] gracias a su libro de memorias Hilbilly Elegy, en el que narra su infancia en un pueblo de Ohio, comparte, además, otros rasgos con el flamante candidato a vicepresidente demócrata.

Ambos ingresaron en las fuerzas armadas como puerta de entrada a la educación universitaria. Además, tanto Walz como Vance están llamados a apadrinar las posiciones más extremas de sus respectivas campañas. Una tarea en la que ambos han destacado anteriormente: Vance, en su defensa enconada de Trump contra viento y marea, y Walz, en su defensa de la clase trabajadora y los veteranos del Ejército.

Dentro del Partido Demócrata, el líder de Minnesota destaca por su heterodoxia. Algunas de sus posiciones, como su defensa de las armas —que con el tiempo ha matizado enormemente—

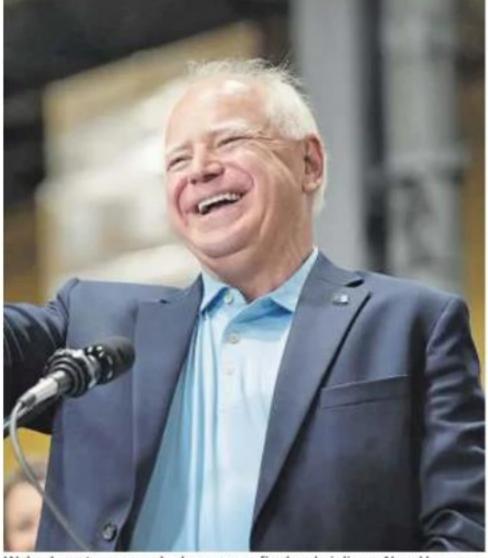

Walz, durante una rueda de prensa a finales de julio en New Hope. EP

son más propias del Partido Republicano que del suyo propio. Como gobernador, el nebrasqueño ha mantenido, no obstante, un perfil marcadamente progresista: garantizó legalmente el derecho al aborto en el estado, legalizó el consumo recreativo de marihuana, aumentó los derechos de los migrantes indocumentados, redujo los requisitos académicos para los funcionarios de Minnesota y financió el establecimiento de comidas gratuitas en los colegios.

# ¿Demasiado directo?

El mayor peligro de la elección de Harris es que Walz podría terminar resultando demasiado directo para muchos votantes de centro.

Desenfadado en su estilo comunicativo, el político se convirtió recientemente en el artífice de uno de los memes que mejor han calado entre las filas de la campaña demócrata al calificar a Trump y a su candidato a vicepresidente de «raros». Un epíteto que encontró eco en las redes sociales y que los demócratas pronto hicieron extensivo a todos los republicanos. «¿Quién pide estas cosas locas? ¿Quién pide que se suba el precio de la insulina? ¿Quién pide que se eliminen los anticonceptivos? Sí, son muy raros. Lo demuestran cada día», clavaba el ahora candidato a vicepresidente hace poco más de una semana ante las cámaras de la cadena MSNBC.

# Hamás elige a Yahya Sinwar, su líder en la Franja, para sustituir al asesinado Haniya

REDACCIÓN / LA VOZ

El movimiento islamista Hamás ha elegido al jefe del grupo dentro de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, como máximo líder del buró político, en sustitución de Ismail Haniya, asesinado hace una semana en Teherán en un ataque atribuido a Israel.

# Mano dura

Sinwar representa la línea más dura y beligerante del grupo, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre y el hombre más buscado por Israel desde entonces. El pasado diciembre, en su primer mensaje después de haber empezado la guerra en la Franja, describió el conflicto como una «batalla feroz, violenta y sin precedentes».

# El presidente Said se queda sin rivales después del arresto de seis candidatos electorales en Túnez

R. G. SAMARANCH TÜNEZ / E. LA VOZ

Las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 6 de octubre en Túnez se encaminan hacia un plebiscito para ratificar la reelección de Kais Said, el presidente que dio un «autogolpe» en el 2021 y puso fin a la transición democrática en el país magrebí. Tan solo unas horas antes del cierre del período para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral, seis aspirantes fueron condenados a penas de cárcel, y se suman a otra treintena de dirigentes políticos que se hallan entre rejas tras tres años de deriva autoritaria.

Cinco de los aspirantes, el magistrado Murad Messaouidi; el activista Nizar Chaari; Abdelatif Mekki, exdiputado del partido islamista Ennahda; la catedrática Leilla Hammami, y el militar retirado Mohamed Adel Dou, han sido sentenciados a ocho meses de cárcel y a la privación de presentarse de por vida como candidatos a las elecciones por, supuestamente, haber falsificado firmas de apoyo. De acuerdo con la ley electoral, uno de los requisitos para participar en las presidenciales es atesorar un mínimo de 10.000 firmas de diez provincias diferentes.

Una sexta candidata, Abir Moussi, exresponsable del partido del dictador Ben Alí y una de las políticas más populares, fue condenada a dos años de cárcel por haber criticado la falta de independencia del ISIE, la Junta Electoral. Además, otros aspirantes se hallaban ya entre rejas, como Lotfi Mraihi, el que ya había sido candidato independiente en las presidenciales del 2019, o Issam Chebbi, presidente del Partido Republicano.

Unos días antes, once aspirantes, entre ellos Mekki y Chaari, hicieron pública una carta en la que denunciaban un clima de intimidación y la existencia de graves violaciones de su derecho a concurrir en la contienda por parte de algunas instituciones del Estado. Entre las violaciones, el rechazo a proporcionarles su certificado penal, uno de los documentos necesarios para hacer efectiva la candidatura.

Los fallos se dieron a conocer horas después de que Said presidiera el lunes una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en el palacio de Cartago. En el encuentro, Said advirtió de la existencia de una conspiración por parte de «fuerzas contrarrevolucionarias y opuestas al pueblo tunecino y al movimiento de liberación nacional». Estas serían las responsables de los cortes de luz y de agua que padecen algunas regiones de Túnez. Desde su ascenso al poder en las elecciones del 2019, Said ha denunciado repetidamente ser víctima de conspiraciones e incluso intentos de asesinato, y ha justificado su candidatura como un acto de «lucha por la autodeterminación nacional».

Túnez, cuna de las llamadas primaveras árabes, fue el único país de la región capaz de sostener una transición democrática durante una década. Aunque el proceso atesoró logros importantes, como garantizar la libertad de expresión y la celebración de elecciones libres, una larga crisis económica provocó una profunda decepción entre la población. Este contexto explica que el «autogolpe» de Said fuera acogido con esperanza por amplias capas de la población. Desde entonces, numerosas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la violación de derechos, como la libertad de expresión o asociación, así como las interferencias a la independencia judicial.

# Confirman la muerte de dos mujeres vascas, madre e hija, en un accidente en Tanzania

REDACCIÓN / LA VOZ

Dos mujeres de la localidad vizcaína de Guecho (País Vasco), Elena Rentería y su hija Inés de Lomas, fallecieron en un accidente de tráfico en Tanzania. La radiotelevisión autonómica EITB informó del suceso a última hora del lunes, incluyendo a un testigo que relató cómo el autobús en el que la familia vasca viajaba al término de un safari se despeñó por una zona montañosa muy compleja, en el parque natural del cráter Ngorongoro.

Este martes por la mañana, se supo que el vehículo se precipitó, efectivamente, desde unos 600 metros de altura, y que el padre, Íñigo y el hijo, Ignacio, han sobrevivido. El primero, con heridas graves en las piernas; el segundo, adolescente, con lesiones más leves en las costillas, informa Efe.

La familia era muy conocida y querida en Guecho. La madre trabajaba en los juzgados de Bilbao. El padre es médico y los dos hijos, la hija fallecida y el chaval herido, estudian en el Colegio Francés, un centro privado ubicado en Zamudio. La hija, de 17 años, había terminado este año el bachillerato por Ciencias y Matemáticas e iba a ir a la universidad, mientras que el hijo ha cursado segundo de la ESO. La alcaldesa ha trasladado sus condolencias en un comunicado.

# «Volcó y cayó hacia el cráter»

La zona desde la que se despeñó el bus es de difícil acceso, «se necesita mucha experiencia para conducir por ahí», explicó en Radio Euskadi un guía turístico que presenció el siniestro: «Saliendo del cráter hay una curva muy cerrada y una gran pendiente. Creo que el chófer no pudo cambiar las marchas del coche rápidamente; volvió hacia atrás, volcó y cayó hacia el cráter».

Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron de que el padre y el hijo han sido trasladados a un hospital en Kenia para ser tratados después del accidente.

# La laborista Eluned Morgan se convierte en la primera mujer al frente del Gobierno de Gales

REDACCIÓN / LA VOZ

La laborista Eluned Morgan fue confirmada ayer como la nueva ministra principal de Gales, tras la dimisión el mes pasado del también laborista Vaughan Gething, en una sesión del Senedd (asamblea regional galesa).

Morgan, de 57 años, se convierte así en la primera mujer al frente del Gobierno regional de Gales, al alcanzar el liderazgo de su partido tras ser la única candidata en postularse. El puesto había quedado vacante tras la dimisión de Gething, relacionada con el escándalo por unas donaciones que recibió de un individuo encarcelado por delitos medioambientales.

«Es el mayor placer y privilegio de mi vida estar ante ustedes como la primera mujer en convertirse en primera ministra de Gales», dijo Morgan tras ser confirmada en el puesto.

# Rusia vuelve a utilizar misiles enviados por Corea del Norte para bombardear Ucrania

REDACCIÓN / LA VOZ

Rusia lanzó, poco antes de la pasada medianoche, un ataque con misiles contra Kiev en el que podría haber utilizado proyectiles de fabricación norcoreana, según la Administración Militar de la ciudad.

«El lunes, alrededor de las once de la noche [hora local], el enemigo lanzó contra Kiev y los alrededores un ataque con misiles. Según la información preliminar, el agresor utilizó armamento balístico», se lee en el comunicado publicado por las autoridades regionales, que añaden que los misiles empleados podrían ser del tipo Iskander-M o KN-23. Ambos norcoreanos.

Según la publicación ucraniana especializada en asuntos militares Defense Express, los fragmentos encontrados en el lugar en que cayó uno de los misiles coinciden con fragmentos previamente identificados como parte de misiles balísticos KN-23 norcoreanos utilizados por Rusia en anteriores ataques. El Kremlin ha disparado misiles recibidos desde Corea del Norte en diversas ocasiones en lo que va de año.



Agentes de policía forman un cordón contra los manifestantes de ultraderecha, en Rotherham. H. A. REUTERS

# Londres estudia aplicar la ley antiterrorista a los ultras

Las autoridades formarán más de 2.000 policías adicionales

JUAN FRANCISCO ALONSO

LONDRES / E. LA VOZ

La paciencia de las autoridades británicas con los grupos de extrema derecha y antiinmigración que vienen protagonizando disturbios y hechos vandálicos desde la semana pasada se agota. Y para ponerle coto a la ola de violencia, las autoridades amenazan ahora con aplicar la ley antiterrorista a quienes participen en hechos vandálicos, al tiempo que han anunciado que capacitarán a 2.200 policías más en el control del orden público.

«Estamos dispuestos a aplicar los delitos de terrorismo», advirtió este martes el director de la Fiscalía de Inglaterra y Gales, Stephen Parkinson, quien agregó: «Donde haya grupos organizados planeando actividades con el fin de promover [una] ideología, y planeando una perturbación [del orden público] muy muy grave, entonces sí, consideraremos los delitos de terrorismo».

Coincidiendo con las palabras de Parkinson, desde la Policía de Irlanda del Norte aseguraron que «no hay dudas de que elementos paramilitares» están detrás de los disturbios que ha sufrido la conflictiva región en los últimos días y que en la noche del lunes ya dejaron un herido de gravedad en la ciudad de Belfast. La identidad del lesionado no se ha comunicado, solo se ha reportado que es un hombre de 50 años que habría sido víctima de un «delito de odio».

Por su parte, la ministra de Justicia, advirtió: «No importa quién seas o por qué protestes. Si apareces con una máscara, con un arma y con la intención de causar desórdenes, te enfrentarás a todo el peso de la ley».

# Sin visos de solución

Las autoridades también han informado que el número de detenidos supera los 400, de los cuales cien ya han sido imputados, incluido uno que no participó directamente en ninguna revuelta, pero al que consideran como instigador. El acusado, un hombre de 28 años y vecino de la ciudad inglesa de Leeds, habría publicado en internet contenido incitando al odio racial, reportó la BBC.

Los anuncios y medidas adoptadas por las autoridades, sin embargo, parecen ser infructuosos. Así, para hoy la policía tiene contabilizadas al menos 30 nuevas movilizaciones convocadas por grupos ultras en distintas zonas del Reino Unido. Precisamente para analizar nuevas acciones el primer ministro Keir Starmer tenía previsto sostener en la noche de ayer una nueva reunión del gabinete de emergencia Cobra, la segunda en lo que va de semana.

La posibilidad de solicitar la extradición de aquellos que desde el extranjero vienen aupando los disturbios es otra medida que está sobre la mesa. Entre los señalados de fomentar los sucesos allende las fronteras británicas está el líder extremista Stephen Yaxley-Lennon, alias Tommy Robinson, quien supuestamente se encuentra de vacaciones con su familia en Chipre, pero que ha estado muy activo en las redes sociales en los últimos días.

# TOMMY ROBINSON LÍDER DEL MOVIMIENTO EXTREMISTA LIGA DE DEFENSA INGLESA

# De «hooligan» a cruzado islamófobo

Tommy Robinson. Ese nombre está en boca de muchos estos días en el Reino Unido. No son pocos quienes lo consideran uno de los incitadores de la ola de disturbios que sacude al país, desde que la semana pasada un ataque a una clase de baile, en el que murieron tres niñas, fue atribuido falsamente a un inmigrante musulmán radicalizado.

Pero ¿quién es Robinson? En primer lugar, hay que decir que ese es un alias. El nombre real del autoproclamado activista contra la pederastia e islamófobo consumado es Stephen Yaxley-Lennon. Nació en la ciudad de Luton, a unos 40 kilómetros al norte de Londres, en 1982. Adoptó el nombre en honor a un reconocido hooligan de la zona.

Su expediente judicial es voluminoso y comenzó en el 2003, cuando fue detenido y condenado a 12 meses de prisión por agredir a un policía fuera de servicio. Posteriormente, comenzó a interesarse por la política y fue miembro del ultraderechista Partido Nacional Británico (BNP, por sus siglas en inglés). Luego fundó la Liga de Defensa Inglesa, desde donde se ha enfocado en lo que llama «islamismo radical».

Robinson también se autodenomina activista contra la pedofilia y la pederastia. Sin embargo, en muchas de sus publicaciones en internet acusa a los musulmanes de fomentar dichos crímenes. Asimismo, acusa a políticos y fuerzas de seguridad de no castigar a criminales asiáticos o que profesan la fe de Mahoma, por temor.

# Los nuevos contratos de la luz: varios a la vez, cambio exprés y precios por hora

El Gobierno promueve un nuevo reglamento que busca unificar distintas normas y aumentar la protección y la información a los consumidores

#### BEATRIZ COUCE

REDACCIÓN / LA VOZ

El sector energético atraviesa desde hace años un proceso de transformación marcado por la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles con la meta de alcanzar, en el 2050, la neutralidad climática. En ese camino se han ido produciendo numerosos cambios normativos, que ahora el Gobierno quiere integrar en un nuevo reglamento, y mantiene en audiencia pública el real decreto que lo regula. Contiene las normas para la contratación y el suministro de energía eléctrica, adaptadas «a esta nueva realidad marcada por la transición a una economía sostenible, en la que los consumidores adquieren un protagonismo nunca antes visto».

Gran parte de las medidas que contiene ya están fijadas en esas normas, y también en las europeas que debe trasponer, aunque amplifica el alcance de algunas. En España, los clientes de la tarifa regulada —bautizada como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor-tienen una tarifa que varía por horas, de forma que pueden situar sus mayores consumos en los momentos más económicos. El Ministerio para la Transición Ecológica impone ahora a las comercializadoras del mercado libre la obligación de ofertar contratos con precios variables siempre que cuenten con más de 200.000 clientes finales, previa información al consumidor de «la necesidad de disponer



Los clientes podrán contar con contratos con más de una empresa comercializadora. CÉSAR TOIMIL

de un contador inteligente para formalizar un contrato con precios dinámicos, así como de las oportunidades, los costes y riesgos derivados de formalizar este tipo de contrato».

También se establece la posibilidad de contar con varios suministradores de electricidad, siempre que los titulares del contrato
no estén acogidos al PVPC. En el
caso de los consumidores directos —suelen ser grandes empresas— que optan por recibir parte
de la energía de una comercializadora y el resto comprarla en el
mercado, pueden mantener esta
fórmula pero solo podrán «optar por una misma opción para
cada período de liquidación de
la energía».

El borrador del real decreto también incluye actuaciones para agilizar los procesos en la contratación de electricidad. Así, el consumidor «tendrá derecho a cambiar de comercializador en el plazo máximo de 2 semanas a partir de la fecha de solicitud», aunque a partir del 2026 tendrá que hacerse antes de 24 horas. En ambos casos, de forma totalmente gratuita.

# Traspasos en el PVPC

Igualmente sin coste, se establece que se podrá efectuar el traspaso del contrato de un cliente acogida a la tarifa regulada a otra comercializadora que también mantendrá esta misma modalidad. Se trata de una actuación que pretende reducir trámites administrativos en mercados como el del alquiler.

Para los consumidores acogidos a PVPC, así como para los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios que se vean afectados por cortes de luz por el impago de los recibos, se establece que la reposición del suministro se hará efectiva como máximo 24 horas después del abono de la cantidad adeudada. Las compañías no podrán cortar el suministro, además de a instalaciones estratégicas -como hospitales, cuarteles o alumbrado público- a los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos y a los titulares del bono social.

Contar un teléfono gratuito de atención al cliente «eficaz, universalmente accesible, inclusivo, no discriminatorio y evaluable» es otra de las actuaciones propuestas por Transición Ecológica en el borrador.

# La figura del agregador de demanda, ligada al alza de baterías en el sistema

Empoderar al consumidor, para que deje de ser un sujeto pasivo e intervenga de forma activa en el mercado, es uno de los objetivos inherentes a la transición energética. «En esta respuesta de la demanda, además de los comercializadores y de los consumidores directos en el mercado, juegan un papel fundamental los agregadores independientes», subraya el borrador del real decreto, que define esta figura como aquella «persona física o jurídica que combina múltiples consumos o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad».

Para Javier Revuelta, sénior principal de la consultora AFRY, «la figura del agregador de demanda va a estar muy asociada a las baterías», en un mercado en el que la generación energética con fuentes renovables hace más necesarios que nunca mecanismos que incrementen la flexibilidad. Explica que aquellos que cuenten con un mayor volumen de potencia de baterías podrán jugar un papel más activo, poniéndolas a cargar cuando los precios disminuyen y enchufándose a esa energía almacenada cuando ascienden, en sustitución de otras instalaciones no renovables.

Este experto enmarca este borrador en un contexto energético en el que «tenemos más renovables de las que, con cierta frecuencia, podemos integrar», por lo que se persiguen normativas que faciliten una mejor gestión de la electricidad y «una demanda que se conecte y desconecte con más facilidad».

# El TSXG eleva a 52 los parques eólicos suspendidos

# B. COUCE REDACCIÓN / LA VOZ

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la aplicación de medidas cautelares de los parques eólicos Bustelo y Baralláns, promovido por EDP; Monte Festeiros, de Airosa Vento, y Vacaloura, de Green Capital Power. Hasta el momento, el alto tribunal gallego ha emitido un total de III autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 56 parques eólicos, de los cuales 52 han sido estimatorios. Por otra parte, el TSXG rechazó la paralización del parque Monte Inxeiro, también de Green Capital Power.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego apela a los posibles daños ambientales irreversibles para aplicar las cautelares a los recintos cuyas autorizaciones fueron recurridas por organizaciones ecologistas.

En la resolución sobre el proyecto de Monte Festeiros, situado en los ayuntamientos de Forcarei y Silleda (Pontevedra), los magistrados entienden acreditada la existencia «de un riesgo de daño irreparable o de difícil reparación, dado los valores ambientales comprometidos». En este sentido, subrayan que esos valores «han sido señalados previamente por informes rigurosos e imparciales incorporados por el Ministerio para la Transición Ecológica a la declaración ambiental estratégica (DAE), que desaconseja la instalación de nuevos parques eólicos», al tiempo que destacan que se ha identificado «la presencia de especies vulnerables o en peligro de extinción». En los últimos fallos, el TSXG se apoya en la herramienta de zonificación del departamento que dirige Teresa Ribera, aunque la propia ministra ha matizado que las áreas recogidas son estimativas y no vinculantes.

En cuanto al parque eólico Bustelo y Baralláns, proyectado en Cabana de Bergantiños y Coristanco (A Coruña), los magistrados gallegos también destacan que existe «una información precisa y objetiva que proviene del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que da cuenta, tanto de la localización inidónea de ese parque eólico, en una zona de máxima sensibilidad ambiental por su proximidad a núcleos de población, así como su afección a las especies catalogadas y en peligro de extinción».

De nuevo, considera acreditado el periculum in mora, «que forma parte de la esencia de la medida cautelar, pues con él se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil, lo que no se conseguiría en el supuesto de que se hubieran producido situaciones irreversibles». Ese mismo criterio se aplica en el parque de Vacaloura, ubicado en Monterroso y Portomarín (Lugo).

# SOLO CUATRO SIGUEN

# Desestimada la suspensión del Monte Inxeiro

Sobre la petición de parar el parque Monte Inxeiro, ubicado en Ordes y Cerceda (A Coruña), el TSXG destaca que «no alcanza a la suspensión de la entrada en funcionamiento del parque (que no cuenta todavía con autorización), sino a la suspensión de su construcción, aunque esta sea un trámite previo y necesario para su operatividad». La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG desestima la paralización porque no considera acreditado que la construcción de las instalaciones ocasione un daño o perjuicio irreparable o de difícil reparación.

#### **OBITUARIO**

José Sousa Santos (Cofundador de Gasthof, 1948, Baio)



José Sousa en una imagen en un acto de uno de sus negocios.

# Muere el hombre que trajo la comida rápida a Galicia

R. D. A CORUÑA / LA VOZ

José Sousa Santos, el mayor de los hermanos de las cadenas de restauración Gasthof y Sousantos, falleció este martes en A Coruña a los 76 años. Santos desarrolló la mayor parte de su actividad profesional y éxitos en la ciudad donde se afincó, aunque sin olvidar nunca unos orígenes de los que, a la mínima oportunidad, siempre hacía gala. «Pon, por favor, que somos de Baio», dijo a La Voz en una de las oportunidades en que reunió a sus cinco hermanos para celebrar los 50 años de toda una historia de esfuerzo y visión de negocio.

Naturales de la comarca de Soneira, Pepe, como lo llamaba todo el mundo, era hijo de José Sousa Pérez, de Bamiro-Vimianzo, y de Amparo Santos Lema, natural de Vilar de Tines. Fue su padre, tras la caída en la cotización de la madera en la posguerra, el que decidió dejar la tierra de la que nunca se desvincularon para desplazarse a Santiago primero, y después a A Coruña, donde montó con sus hijos mayores, José, Juan Ramón (Nito, fallecido en el 2021) y Atilano, su primera cafetería en 1965. Fue en la calle Noia, en Os Mallos, un anticipo de lo que después se convertiría en toda una cadena que revolucionó la hostelería gallega al introducir el concepto de la comida rápida y popularizar los platos combinados.

Frente a la playa de Riazor, en la esquina con la calle Rubine, Pepe Sousa Santos y los dos hermanos que lo seguían abrieron el primer Gasthof en enero de 1976 al descubrir una oportunidad en una zona en la que no existía ningún bar que vendiese bocadillos. Eligieron un nombre alemán que, como él contaba, significaba algo sencillo: casa de comidas. Durante casi medio siglo, dirigió una exitosa aventura.

El propio Pepe recordaba que el día inaugural hubo un fuerte temporal, de los que hicieron llegar las olas a la plaza de Pontevedra, un bautizo que para nada presagiaba naufragio alguno de una empresa pujante y que años después siguió expandiéndose hasta contar con 16 establecimientos, dar empleo a 160 personas, y ramificarse en nuevas marcas y puntos de referencia.

En 1986 abrió sus puertas el primero de los locales Sousantos, también de restauración e idéntica filosofía, ampliando así el grupo empresarial familiar de la mano de la segunda remesa, los hermanos pequeños de Pepe: Ricardo (Richard), Jesús (Suso) y Santiago. Mientras, José Sousa Santos continuaba emprendiendo, y llegó a gestionar establecimientos que forman parte ya de la memoria de sabores de A Coruña, como el Swing Café, el restaurante A la Brasa, el Panaché o el café Mirador en el antiguo edificio Atalaya, en los jardines de Méndez Núñez.

En cuanto se conoció la noticia, la familia comenzó a recibir muestras de cariño y apoyo de los muchos que reconocen no solo la contribución del cofundador y copropietario del Grupo Gasthof a la hostelería gallega, sino su calidez humana.

«Pepe dedicó su vida a la creación y expansión de la que ha sido su empresa familiar a lo largo de casi 50 años», señalan los más cercanos. Su legado pervive no solo en el sector, sino que continúa en sus hijos, que gestionan los restaurantes La Dolce y las Piadinas Rimineses con el entusiasmo y los valores que él les inculcó. «Será recordado no solo por su éxito empresarial, sino también por su dedicación y pasión por la hostelería. Su trabajo incansable y su espíritu emprendedor continúan inspirando a las nuevas generaciones de la familia a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo». Será enterrado mañana a las 16.00 horas en San Amaro, y un funeral a las 18.00 en los Franciscanos.

# La incertidumbre económica impide a las bolsas europeas recuperarse del lunes negro

El Ibex 35 pierde un 0,3 % en su quinta sesión de caídas

**CLARA ALBA** 

MADRID / COLPISA

La tempestad bursátil vivida el lunes, que se inició con un histórico desplome del 12,4 % en la Bolsa de Tokio, deja paso a un período de calma en el mercado que, sin embargo, no ha sido suficiente para poner fin al estrés de las últimas sesiones. Los inversores extreman la prudencia y miden sus movimientos al milímetro en un escenario de máxima volatilidad que puede hacer girar al mercado en cualquier momento. Con esa cautela sobre la mesa, las bolsas de Londres y de Fráncfort frenaron ayer la sangría con tímidas subidas al cierre que, sin embargo, no se trasladaron a otros parqués del Viejo Continente. Los números rojos terminaron por imponerse en Italia y en Francia. Y el Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 0,3 %, por debajo de los 10.400 puntos - mínimos de marzoy tras dejarse un 2,3 % en la jornada anterior, la peor en 17 meses. Todo a pesar de que los inversores contaban a su favor con el contundente rebote experimentado horas antes por la Bolsa de Tokio, que subió un 10 %, y por las alzas de más del 1 % que presentaba Wall Street. El selectivo español acumula así cinco sesiones de caídas en las que se ha dejado un 7,2 %, limitando al 2 % todo lo ganado en el ejercicio. Ayer fueron grandes valores como Telefónica, BBVA e Inditex los que más presionaron a la baja, en una sesión en la que aún se intentaba digerir todo lo acontecido. «Lo que hemos vis-



Seguimiento de los valores ayer en la Bolsa de Tokio. W. K. REUTERS

to estos días es más un cambio de sentimiento que de fondo», indican desde el departamento de análisis de Bankinter. «Ya veníamos avisando de que el mercado había corrido mucho en la primera mitad del año y que era razonable que se tomase un descanso. Pues bien, este ha llegado de forma brusca y algo excesiva», añaden.

# **Dudas persistentes**

Las dudas de los inversores se centran ahora en dos grandes focos: si los gigantes tecnológicos han subido demasiado y si la economía estadounidense se encamina a una recesión. Solo en la sesión del lunes, los denominados Siete Magníficos (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla) se dejaron 800.000 millones de dólares de capitalización. Los ánimos se han templado después de que la presidenta de la Reserva Fe-

deral estadounidense (Fed) de San Francisco, Mary Daly, asegurase que es «extremadamente importante» prevenir la debilidad del mercado laboral. Es decir, dejó claro que la Fed actuará con el fin de evitar un aterrizaje duro de la economía. «A pesar de cierto debilitamiento, consideramos que la economía y el consumidor de EE.UU, están en una situación relativamente saludable y vemos riesgos limitados de recesión», indican desde la gestora Lombard Odier. Otros analistas comparten esa opinión, pero los nervios siguen a flor de piel. Así que cualquier dato puede marcar la reacción de los inversores. Ayer mismo, las dudas en Europa surgían tras la publicación de las ventas minoristas en la zona euro en junio. El dato, termómetro del consumo, apuntó a una caída del 0,3 % en el período, muy por encima del 0,1 % que anticipaban los analistas.

# La Xunta pide a Altri medidas adicionales, pero avala su plan corrector para la planta

REDACCIÓN / LA VOZ

El Instituto de Estudos do Territorio, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ha emitido un informe, en el marco de la
declaración ambiental que está
en tramitación para el proyecto
de la fábrica textil de Altri en Palas de Rei (Lugo), en el que certifica que la compañía tiene previstas medidas «correctas» para paliar los efectos de una planta que
«puede producir un impacto paisajístico considerable».

No obstante, según recoge este informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Xunta insta a la compañía a acometer media docena de medidas adicionales para mitigar su impacto.

En lo que se refiere al aspecto visual, preocupa la chimenea de 75 metros de altura, las dos calderas de entre 50 y 60 metros y las naves de proceso de 55.

También se observa en el documento que «las redes de servicio pueden producir alteraciones topográficas y afectar a elementos naturales o construidos de interés paisajístico, en particular el tramo final de la evacuación de aguas y el punto de vertido al río Ulla, que se encuentran dentro de la AEIP (área de interés paisajístico) Mourazos y Monte San Xurxo, o la resolución del borde oeste de la parcela, en contacto con el río Seco y su bosque de ribera». Además, «los accesos y los tendidos de las redes pueden afectar a otras masas de vegetación de interés y a muros tradicionales de piedra».

Por todo ello, la Xunta pide a la compañía diseñar barreras vegetales de ocultación, el uso de especies autóctonas, usar materiales no reflectantes, minimizar la alteración topográfica y «respetar los valores propios del paisaje fluvial».

# El gasto por afiliado de las bajas laborales en Galicia es el segundo más alto de España

La duración media de las incapacidades es de 73 días, lo que se traduce en un desembolso que solo supera el País Vasco

XOSÉ GAGO

SANTIAGO / LA VOZ

Galicia es la segunda comunidad autónoma que más gasta en las prestaciones por incapacidad temporal. En diciembre del 2023, el coste medio por afiliado a la Seguridad Social se elevó a 66,84 euros mensuales (un 12 % más que en el mismo mes del año anterior), mientras que la media española era de 51,58 euros. La clasificación la lideraba el País Vasco, con 80,73 euros mensuales por afiliado. Otras regiones se quedan muy lejos de los costes del País Vasco y Galicia. Cerraba el listado La Rioja, con 39,89 euros; pero el desembolso también es mucho menor en comunidades más grandes, como Baleares (40,89 euros), Andalucía (42,43) o Madrid (43,22).

El elevado gasto de las incapacidades temporales en Galicia no está relacionado con su número. Su incidencia, explicó este lunes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, es menor que la media española. Pero sí está relacionada con su preva-

lencia, su duración, que es mucho más elevada que la media nacional, añadió Caamaño. El tiempo medio de las bajas es de 73 días, precisó, y en la actualidad están vigentes más de 57.400.

Esos valores han empeorado en los últimos años. La incidencia de las bajas en Galicia creció casi un 50 % entre el 2021 y el 2023. La prevalencia también. Las bajas de 6 a 11 meses de duración aumentaron más que la media nacional del 2022 al 2023.

Caamaño señaló que las bajas tienen un «grande impacto sanitario e económico». Las vinculó a la tasa de absentismo laboral. que en Galicia alcanza el 7,8 %, y supera el 10 % en los sectores de la sanidad v la educación.

El conselleiro detalló esos datos en la presentación de un plan autonómico para simplificar la tramitación de las bajas, lo que reducirá el papeleo que deben atender pacientes y médicos, además de combatir los fraudes relacionados con el absentismo.

Comisiones Obreras reprochó ayer a la Xunta que pretenda «culpabilizar» a los trabajadores de ese problema, cuando su propio estudio «atribuye una parte importante de este fenómeno a la falta de personal del Sergas».

El sindicato también recordó que Galicia «fue, el año pasado, la sexta comunidad autónoma con más siniestros laborales en proporción al número de personas trabajadoras, y la quinta con más víctimas mortales».

Para elaborar el plan, que se pondrá en marcha en septiembre, la Xunta elaboró un informe que analiza distintos aspectos del sistema. Entre otros estudios, se revisaron el 10 % de las bajas existentes en junio y hasta el 19 de julio de este año. En total se citó a 7.132 pacientes, y se determinó que la incapacidad temporal solo estaba justificada en el 60 % de los casos. Más de 2.400 personas pudieron volver al trabajo.

Entre las medidas del plan se incluye la creación de una unidad específica en los Servizos Centrais para reforzar a las unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral. Empezó su trabajo en las

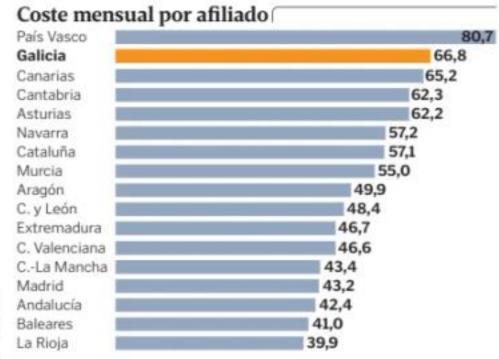

Incapacidades temporales por duración

Personas de baja por cada 1.000 ocupados



áreas de Lugo y Ferrol, las dos que registraron más días de incapacidad temporal por afiliado en Galicia entre enero y julio del 2023. En total, en esos siete meses se dieron en toda la comunidad más de 14,8 millones de días de baja laboral, una medida de 12,82 por afiliado.

Aunque hay otras por encima de la media, como Vigo, Monforte o A Coruña, la diferencia es mucho mayor en el caso de Lugo, 13,53 días por afiliado, y Ferrol, con 15,22 días. En esa área se entrevistó a 37 profesionales médicos, que tenían entre 17 y 65 procesos activos de baja. Muchas de las incapacidades temporales que trataban eran consecuencia de patologías psiquiátricas o musculoesqueléticas, de ahí que otra de las medidas sea la creación específica de unidades para controlar las bajas por esas dolencias, que revisarán los casos que se alarguen en exceso.

# LA BOLSA

-0.32% 10.390.50

Coca Cola

Corp. Fi. Alba

Duro Felguera

Acciona Energia 19,500

**IGBM** -0.25% 1.024.07

EURO STOXX 50 0.08%4.575,22

LONDRES 0.23%

PARÍS -0.27% 7.130.04

FRÅNCFORT 0.09%17.354,32

DOW JONES 1.25% 39.194,15

SOCIEDAD COTIZ DIF% DIF%

NASDAQ 1.94% 18.241,93

NIKKEI 10.23% 1,73% 5.273,27 34.675,46

**IBEX 35** 

DIF% DIF% SOCIEDAD COTIZ 113,800 -0,70 -14,63 99,860 Acciona 9,025 0,73 -15,30 8,880 Acerinox ACS -5,78 35,300 -0.264,950 -0,20 A. Dominguez 0,45 22.67 17,020 Aedas Aena -0,12 1,34 159,150 133,300 2,07 -5,03 126,800 2,54 -6,20

Airtificial Alantra 0,46 7,850 Almirall 8.815 -0,14 -14,24 53,920 Amadeus 0,094 0,11 11,84 0,067 Amper 5,270 -1,13 -14,59 5,100 3.04 -23.83 Aperam Applus 19,555 Arcelor Mittal 2,60 -23,81 18,450 0,00 31,65 Arima 1,13 24,51 Atrys 1,33 -18,26 Audax Azkoyen Banco Sabadell 1,721 0,44 54,58 3,964 -0,53 4,88 B. Santander Bankinter 7,110 -0,06 22,67 8,620 -0,85 4,79 BBVA 7,974 0,195 Berkeley 3.900 Bodegas Riojanas -2,76 10,16 Borges-Bain Caixabank -0,17 27,97 Cellnex Telecom 33,280 -1,28 -6,67 29,440 5,900 0.00 -1,67 Cevasa CIE Automotive 0,71 22,61

66,800

49,050

-1,04 10,60 58,500

0,29 4,60 31,100

0,62 2,19 46,500

0.62 -30.56 18,110

0,191

-0,45 -2,19

0.37 -17,48

| 2222             |                |
|------------------|----------------|
| 24               | SOC            |
| MAX              |                |
| 135,150          | Ebro           |
| 10,775<br>42,100 | Ecoe           |
| 6,000            | Edres          |
| 24,100           | Elecr          |
| 29,100           | Enag           |
| 195,400          | Ence           |
| 0,168            | Ende           |
| 9,800            | Ercro<br>Faes  |
|                  |                |
| 10,040           | Ferro          |
| 0,126            | FCC            |
| 6,660            | Com            |
|                  | Gam            |
| 33,050<br>13,160 | Gesta<br>G. Do |
|                  | G. LA          |
| 26,935<br>8,580  | Gren           |
|                  | Grifo          |
| 5,420<br>4,48    | Grifo          |
| 2,000            | G. Sa          |
| 2,000<br>6,940   | G. Ca          |
| 2,050            | Grup           |
| 4,928            | Iberp          |
| 8,300            | Indite         |
| 11,275           | Indite         |
| 0,286            | Inm.           |
| 4,780            | Inm.           |
| 2,900            | IAG            |
| 5,602            | L Re           |
| 36,180           | L. Ro          |
| 6,700            | L. Ro<br>Lar E |
| 28,450           | Liber          |
| 32,000           | Lines          |
| 71,500           | Lingo          |
| 36,550           | Logis          |
| 53,000           | Mapf           |
|                  | Mapf<br>Melia  |
| 28,140<br>0,249  | Merti          |
| 0,014            | Metro          |
| 0,694            | Mique          |
|                  |                |

| 70,00          |        |          |        |        |        |                               |
|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| OCIEDAD        | COTIZ  | DIF%     | DIF%   | 20     | 024    | SOCIEDAL                      |
|                | EUROS  | mentania | (2024) | MIN    | MAX    |                               |
| bro Foods      | 15,480 | -0,64    | -0,26  | 14,360 | 16,300 | Montebalito                   |
| coener         | 3,840  | -0,26    | -9,43  | 3,340  | 4,330  | Naturgy                       |
| dreams         | 6,480  | 0,31     | -15,51 | 5,900  | 7,730  | Naturhouse                    |
| lecnor         | 19,340 | 0,00     | -1,07  | 17,600 | 21,450 | Neinor                        |
| nagás          | 13,410 | 0,83     | -12,15 | 12,720 | 15,965 | NH Hoteles                    |
| nce            | 3,062  | 0,53     | 8,12   | 2,684  | 3,630  | Nicolás Con                   |
| ndesa          | 17,655 | 0,71     | -4,36  | 15,845 | 19,870 | Nextil                        |
| roross         | 3,785  | -0,92    | 43,37  | 2,260  | 3,980  | Nyesa                         |
| aes Farma      | 3,470  | 0,29     | 9,81   | 2,910  | 3,830  | OHLA                          |
| errovial       | 35,200 | -0,45    | 6,60   | 32,940 | 38,840 | Oryzon                        |
| luidra         | 21,280 | 0,38     | 12,89  | 18,100 | 24,420 | Pescanova                     |
| CC             | 12,140 | 1,34     | -16,62 | 11,720 | 15,300 | PharmaMar                     |
| am             | 1,320  | 3,13     | 11,86  | 1,200  | 1,550  | Prim                          |
| estamp         | 2,520  | -0,79    | -28,16 | 2,440  | 3,612  | Prisa                         |
| . Dominion     | 2,770  | -0,72    | -17,56 | 2,730  | 3,635  | Prosegur                      |
| renergy        | 34,800 | 2,05     | 1,64   | 22,420 | 36,650 | Prosegur Ca                   |
| nifols B       | 6,810  | 0,81     | -35,45 | 4,840  | 10,820 | Puig                          |
| rifols A       | 8,696  | 2,57     | -43,73 | 6,362  | 15,630 | Realia                        |
| . San José     | 4,270  | 2,15     | 23,41  | 3,430  | 5,040  | REC                           |
| Catalana       | 37,550 | 0,54     | 21,52  | 30,750 | 40,350 | Renta 4                       |
| rupo Ezentis   | 0,178  | 4,71     | 0,70   | 0,101  | 0,250  | Renta Corp                    |
| erdrola        | 11,950 | 0,04     | 0,67   | 10,415 | 12,525 | Repsol                        |
| erpapel        | 18,150 | 1,11     | 0,83   | 17,050 | 20,300 | Sacyr                         |
| ditex          | 42,940 | -0,85    | 8,90   | 37,130 | 47,680 | Solaria                       |
| dra            | 16,970 | 0,12     | 21,21  | 13,830 | 22,040 | Soltec                        |
| m. Colonial    | 5,260  | 1,35     | -19,69 | 4,806  | 6,605  | Talgo                         |
| m. del Sur     | 8,300  | 0,00     | 18,57  | 6,900  | 8,900  | Téc. Reunid                   |
| G              | 1,916  | 0,16     | 7,58   | 1,647  | 2,183  | Telefónica                    |
| Reig Jofre     | 2,750  | 0,36     | 22,22  | 2,210  | 3,380  | Tubacex                       |
| Rovi           | 76,650 | -0,33    | 27,33  | 60,350 | 94,800 | Tubos Reur                    |
| ar España      | 8,100  | 0,50     | 31,71  | 6,100  | 8,280  | Unicaja                       |
| bertas 7       | 1,360  | 0,00     | 33,33  | 1,020  | 1,790  | Urbas                         |
| nea Directa    | 1,026  | 1,58     | 20,56  | 0,833  | 1,206  | Squirrel                      |
| ngotes         | 7,500  | -2,34    | 22,55  | 6,300  | 9,000  | Vidrala                       |
| ogista*        | 26,280 | 0,31     | 7,35   | 24,400 | 28,000 | Viscofan                      |
| apfre          | 2,104  | 1,06     | 8,29   | 1,916  | 2,386  | Vocento                       |
| leliá Hotels   | 6,215  | 3,41     | 4,28   | 5,760  | 8,180  |                               |
| erlin Prop.    | 9,980  | -0,60    | -0,80  | 8,730  | 11,270 | 100000100000                  |
| etrovacesa     | 7,930  | 0,25     | -1,86  | 7,330  | 9,960  | Los valores p<br>Cotizaciones |
| iquel y Costas | 12,950 | 3,19     | 9,93   | 10,980 | 13,700 | Fuente: SIX.                  |
|                |        |          |        |        |        |                               |

| O'C'C'ILLEY''YO | - Service 1 1984 | Marine 1-01 | Barre, Fer. |        | STATE OF |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|----------|
|                 | EUROS            | -           | (2024)      | MIN    | MAX      |
| Montebalito     | 1,300            | -4,41       | -10,96      | 1,240  | 1,500    |
| Naturgy         | 22,120           | 0,91        | -18,07      | 19,510 | 27,280   |
| Naturhouse      | 1,795            | 4,36        | 10,80       | 1,550  | 1,930    |
| Neinor          | 13,300           | 4,72        | 25,95       | 9,530  | 14,240   |
| NH Hoteles      | 4,015            | -1,59       | -4,18       | 3,955  | 4,805    |
| Nicolás Correa  | 6,500            | -0,91       | -           | 6,100  | 7,360    |
| Nextil          | 0,288            | 0,00        | -24,21      | 0,280  | 0,410    |
| Nyesa           | 0,0058           | 0,00        | 20,83       | 0,004  | 0,0074   |
| OHLA            | 0,303            | -1,11       | -32,65      | 0,296  | 0,474    |
| Oryzon          | 1,732            | -0,69       | -8,26       | 1,552  | 2,385    |
| Pescanova       | 0,370            | 6,02        | 80,49       | 0,195  | 0,570    |
| PharmaMar       | 36,880           | 1,49        | -10,22      | 26,160 | 42,800   |
| Prim            | 10,700           | 0,00        | 2,39        | 9,500  | 12,100   |
| Prisa           | 0,337            | 4,01        | 16,21       | 0,270  | 0,400    |
| Prosegur        | 1,678            | -0,12       | -4,66       | 1,532  | 1,924    |
| Prosegur Cash   | 0,510            | 0,99        | -5,03       | 0,453  | 0,568    |
| Puig            | 23,81            | 1,45        | -           | 23,450 | 27,780   |
| Realia          | 0,984            | -1,60       | -7,17       | 0,924  | 1,080    |
| REC             | 16,080           | -0,06       | 7,85        | 14,360 | 17,530   |
| Renta 4         | 10,500           | -0,94       | 2,94        | 9,900  | 11,000   |
| Renta Corp.     | 0,740            | 3,35        | -7,50       | 0,712  | 0,976    |
| Repsol          | 12,390           | 0,28        | -7,88       | 12,185 | 16,220   |
| Sacyr           | 3,016            | 0,73        | -3,52       | 2,944  | 3,766    |
| Solaria         | 10,850           | 1,40        | -41,70      | 9,285  | 18,710   |
| Soltec          | 2,075            | 0,24        | -39,72      | 1,972  | 3,518    |
| Talgo           | 4,085            | 2,38        | -6,95       | 3,960  | 4,800    |
| Téc. Reunidas   | 10,540           | -1,86       | 26,23       | 6,990  | 13,530   |
| Telefónica      | 3,996            | -1,04       | 13,07       | 3,541  | 4,480    |
| Tubacex         | 2,745            | 1,10        | -21,57      | 2,630  | 3,645    |
| Tubos Reunidos  | 0,615            | 0,82        | -4,65       | 0,553  | 0,909    |
| Unicaja         | 1,131            | -0,26       | 27,08       | 0,834  | 1,380    |
| Urbas           | 0,003            | 0,00        | -23,26      | 0,003  | 0,005    |
| Squirrel        | 1,510            | 3,07        | 1,34        | 1,290  | 2,100    |
| Vidrala         | 91,400           | 0,00        | -2,56       | 87,500 | 113,600  |
| Viscofan        | 60,300           | 1,01        | 12,50       | 51,700 | 63,500   |
|                 |                  |             |             |        | 4 4 4 4  |

Los valores presentados en negrita pertenecen al selectivo IBEX 35. Cotizaciones de indices, con hora de cierre de la Bolsa española.

0,760 -1,55 38,18 0,512 1,050

# CAMBIO DE DIVISAS

| DIVISAS           | 1 EURO  | ANTERIOR | DIF%  |
|-------------------|---------|----------|-------|
| Dólar USA         | 1,093   | 1,095    | -0,23 |
| Libra esterlina   | 0,860   | 0,857    | 0,33  |
| Franco suizo      | 0,932   | 0,934    | -0,18 |
| Yen japonés       | 158,820 | 157,850  | 0,63  |
| Corona sueca      | 11,506  | 11,558   | -0,44 |
| Dólar australiano | 1,675   | 1,686    | -0,68 |
| Dólar canadiense  | 1,507   | 1,514    | -0,47 |
| Dólar Hong Kong   | 8,518   | 8,528    | -0,12 |
| Zloty Polaco      | 4,310   | 4,302    | 0,19  |
| Dólar Neozelandé  | s 1,835 | 1,845    | -0,56 |

# **TIPOS DE INTERÉS**

|      | EURIBOR | MIBOR | TAE      |         | IRS   |
|------|---------|-------|----------|---------|-------|
|      |         |       | VIVIENDA | CONSUMO |       |
| Jul. | 3,526   | 3,526 | -        | -       | 2,777 |
| Jun. | 3,650   | 3,650 | -        |         | 2,876 |
| May  | 3,680   | 3,680 | 3,590    | 8,630   | 2,898 |

# **METALES Y MATERIAS PRIMAS**

| BÁSICOS       | PRECIO \$ | BÁSICOS  | PRECIO Sionza |
|---------------|-----------|----------|---------------|
| Petróleo Brei | nt 76,73  | Oro      | 2.387,55      |
| Gas Natural   | 2,01      | Plata    | 27,11         |
| Crudo         | 73,48     | Platino  | 926,00        |
| Cobre         | 8.620     | Paladio  | 879,00        |
| Aluminio      | 2.188     | Oro (Mad | frid) € /gr.  |
| Niquel        | 15.659    | Manufac. |               |



# La nécora gallega escasea y se encarece

Las ventas en las lonjas caen un 40 % y el precio medio sube un 16 %

REDACCIÓN / LA VOZ

Con ese sabor a mar casi inigualable, las nécoras gallegas frescas son uno de los mariscos más demandados en verano. De calidad acreditada, cotizan en función del tamaño. Para darse una idea, entre cinco y siete de las grandes pesan un kilo, pero son necesarias entre nueve y doce de las pequeñas. Desde que comenzó la campaña el 1 de julio, a los naseiros se las pagan en las lonias a casi 23 euros el kilo de media, sin impuestos ni tasas. Uno puede comprarlas en pescaderías tradicionales desde 35 euros, aunque el de los mejores ejemplares puede superar los 70. Pescadores y comercializadores confirman lo que indican las cifras oficiales: se ha encarecido porque hasta ahora escasea como no se recuerda.

Que la Necora puber no abunda lo constatan profesionales como Sauro Martínez, patrón mayor de Sanxenxo (Pontevedra): «Está siendo muy escasa». Y la subida de precios, la certifican en Mariscos Emilio Marsal, en Pontevedra: «É do máis caro que temos, pero é que non hai». Entre las pescaderías que la venden fresca por internet hay algunas que las ofrecen a entre 5 y 14 euros la unidad; por supuesto con envío a domicilio.



Nécoras en una pescadería coruñesa en julio del año pasado. M. M.

Con información remitida por los gestores de las lonjas, datos provisionales de PescadeGalicia, la plataforma de la Consellería do Mar, permiten comprobar que desde el pasado 1 de julio hasta este 5 de agosto se han subastado poco más de 16.000 kilos en las lonjas. Son un 40 % menos que los comercializados en ese mismo período del año pasado y del anterior, pero la mitad que en el 2020 y en el 2019.

Por la ley de la oferta y la demanda, las cotizaciones en primera venta han mejorado considerablemente respecto a los dos últimos ejercicios, subiendo un 16 %, pero se han incrementado un 41 % comparándolas con las del 2020 y el 2019.

Mejoraron los precios, pero no

lo suficiente como para compensar la caída de las ventas. Las lonjas gallegas han facturado 366.000 euros en lo que va de campaña, un 30 % menos que el año pasado por estas fechas y menos que cualquiera de los cinco anteriores, cuando entre el 1 de julio y el 5 de agosto la media osciló entre 510.000 y 546.000.

Cinco lonjas concentran las ventas de nécora en lo que va de campaña. Con capturas procedentes de distintos puertos, sobresalen las de Vigo y A Coruña, la primera con más de 2.700 kilos y la segunda superando los 2.500. A continuación aparecen Ribeira, con más de 2.000, y Cangas y O Grove, rozando ambas los 1.300 kilos. Esta última marca el mejor precio medio, más de 36 euros por kilo, mientras en la canguesa supera los 32. También sin tasas ni impuestos, más asequibles son en la de Vigo, donde rozan los 26 euros, y en la de Ribeira, donde ronda los 25. Según PescadeGalicia, el promedio más económico lo registra A Coruña, con poco más de 16 euros el kilo.

Consultada la Consellería do Mar sobre la caída de ventas, sus posibles causas y la gestión de la nécora, en el momento de elaborar esta información no se había pronunciado.

# Mariscadores de doce cofradías cobrarán 82 euros por cada día que pararon

REDACCIÓN / LA VOZ

Tras el cóctel de factores ambientales que los pasados octubre y noviembre provocaron una mortandad masiva de mariscos bivalvos en distintas zonas de Galicia, cofradías gallegas se vieron obligadas a paralizar temporalmente el marisqueo para intentar recuperar los recursos. Ahora, la Consellería do Mar acaba de anunciar que compensará con 81,9 euros diarios a los profesionales por cada día que cesaron la actividad durante el primer semestre de este año.

El departamento autonómico que preside Alfonso Villares destina 1,2 millones de euros a resarcir a mariscadores de Cariño, Baldaio, Noia, Rianxo, Carril, Vilanova de Arousa, Vilaboa, Lourizán, Pontevedra, Raxó, Arcade y Redondela. Para acceder a una subvención cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), deberán acreditar al menos 120 días mariscando en los años 2023 y 2022. Los 82 euros de ayuda corresponden al 90 % del nivel de ingresos medio por profesional y día en los tres ejercicios anteriores.

# La Xunta insta al Estado a reclamar los 2,6 millones que costó retirar pélets de la costa

REDACCIÓN / LA VOZ

A principios de enero comenzaron a salpicar playas gallegas los pélets de plástico vertidos por el mercante Toconao un mes antes a la altura del norte de Portugal. Comenzaba marzo cuando la Xunta canceló una limpieza de la costa que se cerró recogiendo una cantidad de bolitas que sumaba unos 201 sacos, la quinta parte de los 1.050 que transportaba el contenedor perdido por el buque. La Xunta cifró en 2,6 millones de euros el coste de esa tarea y anunció que demandaría al Estado para reclamarlos. Cinco meses después, el Ejecutivo nacional sigue sin responder, según Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. En declaraciones a Efe, ha insistido este martes en exigir al Gobierno que «haga los deberes y le pida a la armadora que se haga cargo de los dos millones que adelantaron los gallegos».

# El Reino Unido concluye hoy las autopsias del Argos Georgia e inicia los trámites para repatriar los cuerpos

REDACCIÓN / LA VOZ

Las autoridades británicas tienen previsto culminar este miércoles las autopsias que el pasado lunes empezaron a realizar a los cuerpos recuperados del naufragio del Argos Georgia, el palangrero hundido el pasado 22 de julio a 170 millas al este de las islas Malvinas, provocando nueve muertos, tres de ellos gallegos, y cuatro desaparecidos, entre los que se halla otro gallego más, el ribeirense Juan Antonio García Rey, Pichón.

Será a partir de hoy, según fuentes consulares, cuando se iniciarán los trámites legales para repatriar los cadáveres a sus lugares de origen, repartidos por buena parte del planeta, pues aparte de españoles, entre las víctimas hay rusos, peruanos e indonesios. Desde la Delegación del Gobierno en Galicia no precisaron cuándo se podría realizar este traslado para que los familiares puedan darles sepultura y organizar los funerales, pero a la vista del calendario que se sigue, las fuentes consultadas no descartan que las repatriaciones



César Acevedo era el capitán de pesca del Argos Georgia.

se puedan empezar a realizar a lo largo del fin de semana o comienzos de la semana próxima.

Fue el pasado 30 de julio cuando un avión de la Real Fuerza Aérea británica trasladó los cadáveres de nueve marineros recuperados del naufragio a una base militar de Oxfordshire, a unos 90 kilómetros al noroeste de Londres, con el fin de realizar los correspondientes exámenes forenses y poder identificarlos. Ya entonces, tanto la Administración británica de las Malvinas como la casa armadora del buque, la anglo-noruega Argos Froyanes, informaron a las familias de que para realizar esos trabajos se necesitarían dos semanas, aunque



Antonio Barreiro ejercía de segundo ingeniero del buque.

tratarían de acelerar los procedimientos lo máximo posible, pues eran conscientes de la premura que pedían los parientes para recibir cuanto antes los restos mortales de sus seres queridos.

# Toma de declaraciones

En paralelo, las autoridades británicas tienen previsto tomarle declaración a los catorce supervivientes del accidente, entre ellos a los seis españoles, cuatro de ellos gallegos.

Un portavoz de las familias relató que esta labor se podrían canalizar por videoconferencia para evitar desplazamientos innecesarios, debido al delicado estado en que se encuentras algunas



barco que naufragó el 22 de julio.

de estas personas, entre ellos José Ramón Hombre, el primer oficial del buque, que ayer era intervenido de nuevo en el Hospital Clínico de Santiago por los golpes recibidos durante el naufragio. Las testificales formarán parte de la investigación abierta por el Marine Accident Investigation Branch, el servicio británico de accidentes marítimos, con el que colabora la española Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.

Los cuerpos de los gallegos aún en suelo británico son los del patrón César Acevedo, de Vigo; el del cocinero Santiago Leyenda, de Baiona, y el del segundo ingeniero, Antonio Barreiro, de Noia.

# La tormenta tropical Debby amenaza Estados Unidos con lluvias históricas

El ciclón avanza muy lentamente y contiene más humedad de lo normal

**XAVIER FONSECA** 

REDACCIÓN / LA VOZ

El Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR) publicó en el 2019 un artículo científico que ofrecía un retrato de los huracanes del futuro. El estudio analizó cómo algunas tormentas del pasado se comportarían en un contexto de calentamiento. La conclusión fue que serán más lentas y húmedas. Por ejemplo, el huracán Ike, que mató a 195 personas y devastó algunas zonas de la costa este de Estados Unidos en el 2008 tendría vientos un 13 % más fuertes, se movería un 17 % más lento y contendría un 34 % más de humedad. «Nuestra investigación sugiere que los futuros huracanes podrían provocar mucha más lluvia», aseguró el investigador Ethan Gutmann, director del estudio.

La tormenta tropical Debby, que pasó por Florida y afecta actualmente a los estados de Georgia y Carolina del Sur, parece venir de ese clima del futuro. A pesar de que solo alcanzó categoría 1 en su momento de máxima intensidad, hay dos factores fundamentales que provocan que sea un sistema de bajas presiones potencialmente devastador: su velocidad y la cantidad de agua precipitable que contiene. «Debby ofrece dos lecciones importantes sobre los ciclones tropicales. La primera es que hay cosas más importantes que la categoría, que solo informa sobre el viento máximo sostenido en algún lugar de la tormenta. Sin embargo, la



Imagen de una casa inundada en la ciudad de San Petersburgo, en el estado de Florida. EUROPA PRESS

gran mayoría de las muertes y los daños provienen de las lluvias y las marejadas ciclónicas, es decir, del agua. La segunda, que la tormenta no se detiene al tocar tierra. Muy a menudo hay días de inundaciones repentinas», apunta Brian McNoldy, investigador de la Universidad de Miami.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) predice para los próximos días unas precipitaciones que podrían dejar registros de récord. «Se espera que Debby produzca precipitaciones potencialmente históricas, provocando áreas de inundaciones catastróficas hasta el viernes», menciona el pronóstico.

El investigador del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, Ben Noll, señala un elemento importante que podría estar influyendo de manera decisiva en el potencial de la tormenta tropical para descargar una gran cantidad de lluvia. «Los datos de humedad atmosférica han revelado que julio del 2024 fue el mes más húmedo registrado en la Tierra. Aproximadamente el 70 % del planeta experimentó una humedad atmosférica superior a lo normal. Esta tendencia de la humedad es tan importante como la del calentamiento en lo que se refiere al aumento de la frecuencia de las inundaciones».

# 7 kilómetros por hora

Otra particularidad del ciclón es su lento movimiento. Debby está avanzado prácticamente a la misma velocidad a la que camina normalmente un ser humano, a unos 7 kilómetros por hora. La predicción destaca que solo conseguirá completar unos 125 kilómetros en las próximas 48 horas. Hoy se prevé, además, que salga al mar para fortalecerse y vuelva a tocar tierra mañana, en una trayectoria que lleva la tormenta hacia Carolina del Norte. El viernes llegará al estado de Virginia, donde podría dejar lluvias torrenciales en Washington.

El fin de semana, Debby seguirá desplazándose hacia el norte hasta situarse cerca de Terranova. Será entonces cuando experimente un proceso de extratropicalización o metamorfosis de la que saldrá convertida en una borrasca de latitudes medias. Después, tomará los vientos del oeste y pondrá rumbo a Europa. El miércoles 14 estará situada al oeste de Irlanda, y su frente podría dejar algunas precipitaciones de carácter débil en Galicia.

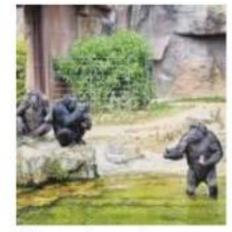

Chimpancés se refrescan con helados de fruta. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

# Los animales del zoo de Barcelona mitigan el calor con helados

BARCELONA / EFE

El Zoo de Barcelona activó ayer medidas extraordinarias, como la comida helada, la renovación más frecuente del agua y la conexión de ventiladores interiores, para adaptar los cuidados de los animales ante las altas temperaturas que afectan al territorio catalán.

Aunque el zoo registra de media hasta tres grados menos que el resto de la Ciudad Condal por su cantidad de vegetación, cuando llega el calor, siempre se vela por el bienestar de los animales. La hidratación es una de las prioridades, por lo que se han incorporado más bebederos en las instalaciones, y ahora se renueva con más frecuencia el agua con tal de mantenerla fresca. También se ha intensificado la limpieza del agua en las zonas de baño de algunas especies, como los elefantes, unos espacios que tienen un rol importante en la regulación térmica.

# El 22 de julio fue el día más cálido desde que hay registros

GINEBRA / EFE

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó ayer que el pasado 22 de julio se convirtió en el día más caluroso en la Tierra desde que se tienen registros, alcanzando un nuevo récord de temperatura media a nivel global de 17,16 grados.

Las temperaturas durante el mes de julio fueron «especialmente extremas» en todos los países del hemisferio norte, sobre todo en regiones como Europa o Asia. Esto provocó que julio fuera el mes más cálido jamás registrado en varios países asiáticos, como Baréin, China y Japón, y el segundo más caluroso de la historia en la India.

# Activistas climáticos de Futuro Vegetal arrojan pintura a la fachada de la casa de Messi en Ibiza

IBIZA / EFE

Activistas climáticos de la organización Futuro Vegetal rociaron ayer con pintura roja y negra la fachada de la mansión del futbolista Leo Messi en Ibiza para denunciar la «responsabilidad de los ricos» en la crisis climática. En un comunicado, el grupo ha señalado que con esta acción de «desobediencia civil no violenta» quiere denunciar el continuismo por parte del Gobierno de las políticas que agravan la crisis. Los activistas han exhibido una pancarta en la fachada de la casa y también en el jardín, con lemas en inglés en los que proponen «ayudar al planeta, comerse al rico y abolir la policía».



Dos activistas con una pancarta, ayer en la casa de Messi en Ibiza. FV

Los ecologistas han recordado el informe de Oxfam del 2023 que señala que el 1 % más rico de la población mundial generó en el 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que las comunidades más vulnerables son las que padecen las «peores consecuencias» de esta crisis. Según este grupo, la mansión de Messi es una construcción «ilegal» que el futbolista adquirió por la «exorbitante» cifra de 11 millones de euros.

Es el segundo verano que los activistas eligen Ibiza para protagonizar sus acciones reivindicativas. La temporada pasada rociaron con pintura negra las cerezas de la discoteca Pacha e irrumpieron en el club de playa de lujo Blue Marlin con pancartas con el lema: «Your luxury, our climate crisis» [tu lujo, nuestra crisis climática]. También arrojaron pintura a un avión privado, a un Lamborghini y al megayate Kaos, propiedad de Nancy Walton Laurie, la milmillonaria heredera de la compañía Walmart.

# La vida compleja en la Tierra comenzó antes de lo que se pensaba

REDACCIÓN CIENCIA / EFE

El paso de organismos unicelulares simples a microorganismos complejos, o, en otras palabras, los primeros indicios de vida compleja en la Tierra, podría haberse producido 1.500 millones de años antes de lo que se pensaba.

Hasta este momento, se databa el origen de lo que luego serían animales y plantas hace 635 millones de años. Un descubrimiento tras el análisis de restos fósiles en una fosa volcánica submarina del país africano de Gabón corrige esta fecha y la sitúa hace 2.100 millones de años. El estudio, publicado en la revista Precambrian Research, analizó microorganismos complejos contenidos en piedras fósiles de la costa atlántica de África Central, cerca de Franceville.

Su existencia, apunta Efe, se explica por una actividad volcánica submarina, resultado de la colisión de dos continentes, que dio lugar a una riqueza de nutrientes inusual. El aumento de oxígeno y fósforo marino propiciaría la evolución de la vida. El estudio sugiere una evolución en dos etapas de la vida compleja en la Tierra: un primer episodio ocurrido en este espacio, en concreto, hace 2.100 millones de años, y un segundo, tras un aumento de los niveles de oxígeno atmosférico, unos 1.500 millones de años después.

# Detenidos nueve turistas por hacer un butrón para conectar sus habitaciones

PALMA DE MALLORCA / E. PRESS

La Policía Nacional ha detenido a nueve turistas holandeses de entre 18 y 21 años que realizaron un gran agujero en la pared para unir sus habitaciones de un hotel en Mallorca. Los jóvenes fueron arrestados en el aeropuerto cuando se disponían a abandonar la isla y se les imputa un delito de daños, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

Los daños fueron descubiertos cuando las camareras de piso acudieron a limpiar las habitaciones. El responsable del hotel dio aviso a la Policía Nacional. Las reparaciones en el hotel, que incluyen el destrozo de un televisor de una de las habitaciones, se calculan en 1.600 euros.

# El fundador de Amazon se lanza a buscar la vacuna que reduzca el metano de las vacas

A través del Bezos Earth Found, ha dado una subvención de 9,8 millones de dólares para desarrollar una investigación en la que participa el CSIC

#### MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN / LA VOZ



Los científicos llevan años haciendo cálculos sobre el metano, un gas de efecto inverna-

dero con un poder de calentamiento unas 80 veces mayor que el dióxido de carbono. Dicen desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que en torno al 40 % de todo el que llega a la atmósfera procede de la agricultura, y que un 70 % resulta de la fermentación que realizan microorganismos en el aparato digestivo de rumiantes como las vacas, las ovejas o las cabras. ¿Cómo liberan estos animales este hidrocarburo compuesto de carbono e hidrógeno? Pues sobre todo a través de los eructos, no de sus flatulencias, como solía pensarse.

Pero los científicos también llevan años haciendo cálculos para buscar fórmulas para mitigar las cantidades de metano emitidas por los rumiantes a la atmósfera, de forma que ayuden a frenar el cambio climático. Variaciones en la alimentación, selección genética, porque no todas las vacas emiten la misma cantidad de metano - puede haber variaciones de hasta un 30 % entre unas u otras-; o mejores prácticas de gestión en las explotaciones ganaderas son las herramientas que

se han utilizado hasta ahora para tratar de reducir las emisiones de metano.

## Una fórmula más rentable

La cuestión es que no todas son válidas para utilizar en todas las explotaciones. Cada una de ellas se aplica en función del territorio o el tipo de granja, pero ¿qué supondría en la lucha contra el cambio climático hallar un modo universal de reducir el volumen de metano emitido por estos animales que, además, fuera escalable y rentable? Eso es lo que se ha preguntado la Fundación Bezos, promovida por el fundador de Amazon, y parece estar dispuesta a arriesgar 9,4 millones de dólares para responder a esta pregunta.

Porque, el lunes, un comunicado emitido desde Washington por Bezos Earth Found, una entidad dependiente de la Fundación y que se dedica al desarrollo de proyectos de alto riesgo, avanzó que otorgaría una subvención por ese valor para financiar una investigación pionera dirigida a descubrir cómo funciona el mecanismo inmunológico de los terneros frente a los microorganismos que producen el metano. Ese sería el primer paso de un trabajo que tendría como objetivo el desarrollo de una vacuna capaz de actuar sobre el funcionamiento de esos microorganismos para reducir el metano que

generan en el proceso de fermentación de la hierba o el heno. Pero primero hay que conocer cómo actúan y cómo responden inmunitariamente los animales an-

te esos movimientos. «Las vacunas han demostrado ser increiblemente eficaces en la salud mundial y, si podemos aplicar este enfoque al ganado, el potencial de reducción de las emisiones es inmenso», explicó en el comunicado el doctor Andrew Steer, presidente y director ejecutivo del Bezos Earth Fund.

Parte de esa inyección de capital también llegará al Centro Experimental de Zaidín, en Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque este último colaborará con el Royal Veterinary College (Reino Unido) en el estudio de cómo y cuándo los microbios del intestino bovino encargados de producir metano (metanógenos) colonizan el tracto digestivo de los terneros durante sus primeras semanas de vida. Además, han de comprobar cómo responde su sistema inmunitario a esto.

Los rumiantes liberan metano a partir del proceso digestivo en el que se descomponen las fibras del pasto y del heno para la generación y absorción de nutrientes. Lo que se ha descubierto recientemente es que para reducir esa producción de metano hay que atacar directamente a los microorganismos que lo producen. Lo que no se sabe todavía es cómo esos microorganismos se reparten por el aparato digestivo de los terneros en sus primeras semanas, ni tampoco cuál es la respuesta inmunológica de los animales. No cabe duda, entonces, de que es el primer paso que tratarán de dar.

La segunda parte de la investigación la llevará a cabo el Instituto Pirbright ubicado en el Reino Unido junto con AgResearch (Nueva Zelanda). Su labor será la de identificar y caracterizar los anticuerpos específicos que serán necesarios para atacar de modo eficaz esos metanógenos. Desde el fondo Bezos Earth explican que esa fase pretende aislar anticuerpos del ganado inmunizado para probar su eficacia en el laboratorio. De esa forma, pretenden avanzar un prototipo de vacuna que rebaje la producción de metano al menos un 30 %, pero que esa alteración no perjudique la digestión de las vacas ni la salud animal. Entre las ventajas que auguran los científicos sobre los métodos actuales, como es el control de la alimentación, está que podría aplicarse a cualquier animal, porque la alimentación, por ejemplo, no resulta un método efectivo en el ganado que está en manejo en extensivo.



Imagen de archivo de unas vacas en O Suído. SANTI M. AMIL

# Sale al mercado el medicamento de la EHE desarrollado por la gallega Zendal

M. C. REDACCIÓN / LA VOZ

Un mes después de que la Agencia Española del Medicamento concediera al grupo Zendal, con sede en O Porriño, la autorización temporal de uso en la especie bovina para lanzar al mercado la primera vacuna para prevenir el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica, serotipo 8, el medicamento ya está disponible. Lo ha confirmado el propio grupo gallego, desde el que explican que este puede adquirirse previa prescripción veterinaria a través de su filial Vetia Animal Health.

La noticia llega en un momento en el que los casos de EHE parecen haberse multiplicado en algunas zonas de la provincia de Ourense como consecuencia de la proliferación del mosquito vector debido al calor, tal y como avanzaron hace unos días las distintas organizaciones agrarias. Tanto desde Unións Agrarias como desde el Sindicato Labrego Galego (SLG) reclamaron, ante esta proliferación de casos, que la Consellería do Medio Rural actúe con urgencia. Piden, por una parte, que en las oficinas agrarias se informe con claridad sobre cómo actuar ante la aparición de casos sospechosos, pero también reclaman que a la hora de dar ayudas se tenga en cuenta el lucro cesante y la cantidad de gastos que supone el tratamiento de los animales afectados.

Galicia, a través de la Consellería do Medio Rural, fue una de las primeras comunidades en habilitar ayudas en caso de muerte de animales por contraer EHE.

# Subvencionan un proyecto para aprovechar la sangre de vacuno y porcino

REDACCIÓN / LA VOZ

Blood4Goods es el nombre de un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura en el marco del Plan Estratégico de la PAC. La idea es obtener proteínas de alto valor añadido a partir de la sangre de origen porcino y vacuno, así como en la validación de su posible aplicación como fertilizante o como ingrediente de alimentos funcionales.

# MÚSICA

# Los 12 imprescindibles del Noroeste

Hoy empiezan los conciertos de uno de los festivales clásicos del verano

JAVIER BECERRA



Es un clásico del verano. Tras las jornadas dedicadas a los monólogos y los espectá-

culos infantiles, el festival Noroeste Estrella Galicia arranca con los grandes conciertos, que se desplegarán durante cuatro días en diferentes puntos de A Coruña. Esta es una selección de algunos de los más interesantes.

Hormigonera (hoy, Campo da Leña, 13.00 horas). Banda formada por históricos del rock gallego provenientes de Eskizos, Viuda Gómez e Hijos y Lascivos. Reivindican a The Stooges y Los Enemigos, logrando una fórmula muy especial. A descubrir.

Martin Kohlstedt (hoy, Castillo de San Antón, 21.00 horas). Una delicatesen al margen de todo en el enclave más particular. El atrio de la fortaleza acogerá el recital de este pianista alemán que mezcla la música clásica con géneros de vanguardia.

Ife Ogunjobi (hoy, plaza de Azcárraga, 22.30 horas). De la burbujeante escena de jazz londinense, de la que en anteriores ediciones vino Kamaal Williams, llega ahora este músico de origen nigeriano y mirada múltiple que abarca el afrobeat y el hip-hop.

Salif Keita (hoy, Santa Margarita, 22.45 horas). Una leyenda de la música africana. Ocupa el lugar estelar en la primera jornada del festival. En 1987, con el disco Soro, se convirtió en la gran voz de Mali. Desde entonces, ha da una sorpresa.





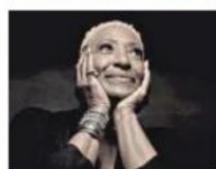

Xoel López, Vetusta Morla y Martha High, entre los destacados de esta edición. ADRIÁN BAÚLDE, XOÁN A. SOLER

trenzado una carrera mirando a la modernidad, pero engarzado totalmente en la raíz.

Martha High (hoy, plaza de Azcárraga, 00.30 horas). Merece la pena acudir a disfrutar del bolazo de soul que promete esta cantante, que giró con figuras esenciales como James Brown o Marceo Parker. Música negra con sello de calidad.

Caamaño & Ameixeiras (jueves, Santa Margarita, 21.00 horas). Un violín, un acordeón, amor a la tradición, ganas de hacerla volar y mucho talento. El dúo que debutó con Quitar o aire (2023) ha sido una de las más felices noticias de la música gallega.

Bcuc (jueves, Santa Margarita, 22.45 horas). Toda una experiencia sonora la que propone esta formación sudafricana que mezcla la música bantú con rock, soul, funk y hip-hop. Puede ser to-

Xoel López (viernes, Riazor, 22,30 horas). Lo deió claro el año pasado en el Río Verbena de Pontevedra. El coruñés le tiene totalmente pillado el punto al formato festivalero. Su multiforme grandes éxitos difícilmente admite rival ahí. Además, hay un aroma especial de reencuentro. Lleva desde el 2012 sin actuar en el Noroeste. A poco que haya conexión con el público, puede convertirse el gran concierto de esta edición.

Crystal Fighters (viernes, Riazor, 0.30 horas). Se les conoce de sobra, porque han actuado en la ciudad en varias ocasiones. Pero un lugar como el escenario de la playa parece creado para un grupo como ellos. Hace unas semanas pusieron patas arriba el Atlantic Fest de Vilagarcía.

Triángulo de Amor Bizarro (sábado, Riazor, 21.00 horas). Otros que se reencuentran con sus orígenes. A tres manzanas de versión más que garantizada.

donde estaba su primer local de ensayo, el trío expulsará su característica ración de ruido melódico marca de la casa.

Vetusta Morla (sábado, Riazor, 23.00 horas). Tocan por primera vez en el Noroeste, y en unas condiciones extraordinarias (raramente hacen conciertos gratuitos). Han anunciado un parón tras la gira, por lo que puede ser la última oportunidad en tiempo para sus fanes. La idea de escuchar Los días raros en ese contexto pone la piel de gallina.

The Rapants (sábado, Riazor, 1.00 horas). Si había un grupo que se merecía repetir en el Noroeste era este. El año pasado lo petaron en el puerto de una manera impresionante. Y pusieron a todos a bailar con su indie-rock bailable y su actitud contagiosa. Era de justicia que su «máquina del buen rollo» estuviera allí. Di-

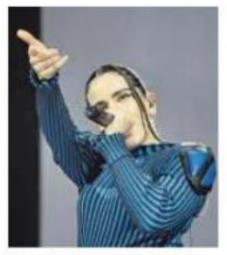

Rosalía en su concierto del 2022 en A Coruña, césar quian

# EL TEMAZO

# Rosalía comparte parte de lo que podría ser su nuevo tema

Rosalía ha reproducido un fragmento de una nueva canción en un directo realizado en su cuenta de Instagram después de avisar en sus redes sociales que se «vienen cositas». Tal y como informa Europa Press, en tono rapeado, se escuchaba cantar: «Puta, soy la Rosalía, solo sé servir».

«Por todo lo que soy yo puedo frontear, no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa' cantar, no canto pa' vivir. Ni una era será flop ['fracaso', en inglés] en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, solo sé servir [anglicismo de to serve]. La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea», se escucha entonar a la catalana.

Con melodía cercana al trap y al reguetón, Rosalía ha anunciado su nueva era musical y lo hace más de un año después del lanzamiento de Tuya, el último sencillo tras su tercer álbum, Motomami.

Pese a su ausencia, Rosalía ha seguido cosechando éxitos, y el pasado mes de junio se convertía en la primera artista española en conseguir que una canción en solitario alcanzase los mil millones de reproducciones en la plataforma de audio en streaming Spotify, con su tema Despechá.

«Me acabo de enterar de que Despechá tiene ya 1.000 millones de plays, y los culpables sois todos vosotros. iGracias por habérosla escuchado y bailado y gozado tantas veces! Ojalá la vida me permita compartir otras muchas canciones más», celebraba la cantante de Malamente. El tema fue estrenado durante su gira Motomami en el 2022, y ya entonces aseguraba que «hay muchas formas de estar despechá» y que se trata de una canción hecha desde «la locura» y «sin arrepentimiento».

# María Soa Integrante de Fillas de Cassandra

# «Todo o mundo cantou en inglés toda a vida, como non vai entender o galego?»

M. REY / R. D.

O venres ás 21.00 horas, o dúo musical galego Fillas de Cassandra visitará a praia de Riazor, na Coruña, dentro do festival Noroeste. A agrupación viguesa, composta por María Soa e Sara Faro, declara que ten preparada unha actuación para pasalo ben.

Aínda compoñendo a súa música en galego, a acollida fóra de Galicia é superboa. «Chegas a Madrid ou a Barcelona e é unha pasada ver como se enchen as salas -sinala María Soa-. Non é soamente que a xente veña ao concerto, é que ten que pagar unha entrada e ten que tomar a decisión de ir. Comparado co ano pasado, que viña moita xente, este ano veu



Soa y Faro nun concerto. A. GARCÍA

esa xente cos seus amigos». Ilusionada, relata que o máis positivo é que «todo o mundo canta, todo o mundo quere aprender galego. A música transcende, e o idioma tamén. Todo o mundo cantou en inglés toda a vida, como non vai entender o galego?». Mesmo ofrecen concertos fóra de España, como os que recentemente deron en Marrocos.

Con ganas de actuar no Noroeste diante do público coruñés, a súa máxima é pasalo ben. «Co frenetismo de todos os concertos, temos chamada pendente o luns para organizar a fin de semana, que é superimportante, porque o do Noroeste é xenial», di.

Comenta, ademais, que teñen algunhas cousas na cabeza: «A ver se poden saír. En principio, e coma sempre, hai que levar as últimas cancións para que sexa un festexo da leche. Ademais, temos moitísimas ganas de tocar na Coruña, que o público sempre nos trata cos brazos abertísimos de apertas. Si, festexar por todo o alto».

Entre concerto e concerto, seguen preparando temas para non deixar de sorprender. «É verdade que agora mesmo temos bastantes cousas na cabeza que queremos sacar, pero para un proxecto grande temos que consumir cultura para idear cousas novas, e falar entre as dúas. Pero tamén ter tempo para descansar e para repousar as ideas. Iremos sacando cousas moi interesantes que nos apetecen moito, pero algo moi grande ten que esperar un pouco máis», declara.

O seu último sinxelo, Escarnio, promete ser un hit do verán. Nel intentaron «facer unha liberación da ira, do proceso humilde de pasar por ter ese sentimento. É un canto para liberala», explica.

#### **ARTILUGIOS DE VERANO**

# La toalla antiarena, un indispensable este año

MANUELA VIÑALES, J. B.

Ir a la playa es el plan preferido de muchas personas, pero hay un aspecto que vuelve esta actividad relajante un incordio: la arena. Se suele pegar en la toalla, ensuciando el bolso e incluso la casa. Pero no es algo para preocuparse, ya que estos artículos, que se consiguen en Amazon, tienen la solución.

#### La toalla antiarena

Esta toalla se volvió viral y provocó que muchos productores textiles creasen su propio modelo. Pero todas las variaciones tienen una cosa en común: prometen que la arena no se pegará. Gracias a su tecnología, los vendedores aseguran que la arena no se acumula en las fibras de la toalla, eliminándola rápidamente al sacudirla. También cuenta con secado rápido, ya que está creada con material de alta absorción, un aliado ideal para el verano.

El modelo más vendido es de la marca Momomus, en concreto, la toalla Fouta Playa XXL (210×240 cm). Según el anuncio, utilizan «tejido repelente para mantenerla limpia en todo momento». A su vez, comentan que es un producto artesanal. En los comentarios, los compradores resaltan el tamaño, la facilidad para quitar la arena, su liviandad y su calidad. Tiene un precio de 24,99 euros y viene en ocho colores.

#### La esterilla

La esterilla es otro producto ideal para evitar que la arena afecte a tu tranquilidad. Pero no es el único beneficio. El modelo de Sendowtek es uno de los más vendidos. Mide 140 × 200 cm (aunque hay también de 210×200 cm), y su amplitud permite a las familias tomar el sol sin preocupaciones. A su vez, trae cuatro estacas para clavar en las esquinas de la manta, lo que hace que ni el viento ni la arena la desacomoden. Posee una capa impermeable, que posibilita que se quite la arena tan solo sacudiendo el producto. También es resistente a la humedad y de secado rápido. Trae una bolsa de almacenamiento, que la convierte en un artículo fácilmente transportable. Tiene un precio de 10,99 euros.



#### A COMER



La maña y la rapidez son fundamentales para conseguir el reto carballiñés. ALEJANDRO CAMBA

# O Carballiño corta 590 kilos de pulpo y bate su récord

Cerca de una treintena de pulpeiras del municipio ourensano elaboraron la tapa más grande del mundo

M. DOALLO OURENSE



A nadie le cabía la menor duda de que lo conseguirían, y precisamente así fue: las

pulpeiras de O Carballiño han batido su propio récord y consiguieron realizar una tapa gigante del producto rey del municipio en poco más de once minutos. Esta vez, el tiempo no era crucial, lo que importaba era la cantidad de pulpo que podían picar hasta llenar un plato de madera enorme, de más de cinco metros de diámetro. Se habían propuesto trocear 590 kilos de cefalópodo, diez más que el año anterior, y lo lograron. Casi una treintena de pulpeiras se liaron una vez más la manta a la cabeza para llevar la alegría y el orgullo a su tierra, y, además, lo hicieron entre risas y gestos de complicidad. Tenían un objetivo común y lo hicieron realidad juntas, demostrando que esta es la única forma de ser más fuertes. «Porque, aínda que non o conseguísemos, sentiriamos que gañamos igualmente, polo menos en visibilidade e recoñecemento para o noso pobo», afirmaba

una de las pulpeiras, Laura Fernández. «Levamos practicando todo o verán para dar o mellor de nós», apuntaba su compañera Leticia Nogueira.

«Non tiña dúbida ningunha de que o conseguiriamos, porque somos os mellores. O Carballiño é polbo e o polbo é O Carballiño: somos a mesma cousa», decía Pilar Fuchela, matriarca de una familia de pulpeiros. Decenas de personas se dieron cita en la Plaza Mayor del pueblo para disfrutar en directo de la hazaña y luego degustar las raciones a 7 euros.

# **RELATOS DE VERÁN**

# Sudores



J. BARÓN DUARTE 64 ANOS. A CORUÑA

maestro albañil, trabajaba amasando el mortero. En el montículo de cemento y arena hacía un agujero y añadía agua mientras mezclaba con la pala. Yo le pre-

Mi abuelo,

gunté: «Abuelo, ¿cuánta agua hay que echar a la masa de mortero?».

El posó la pala en el sue-

lo, apoyó los brazos en el extremo del mango y, secándose el sudor de la frente, dijo: «La cantidad del sudor, hijo; porque hace falta mezclar mucho e ir echando agua en cada mezcla, pero más bien poca, que en exceso no conviene. Si haces un buen mortero, harás una buena obra y, si haces una buena obra y, si haces una buena obra, estarás orgulloso de tu trabajo». Ese día comprobé que el sudor sabía a cemento.

Ese verano pasé un mes de vacaciones con mis padres y mi hermana en Monlora. Un día hicimos una ruta. A mitad de camino, sentados a la sombra de un peñasco, divisábamos el llano con su río serpenteante, el pueblo, el pantano y, por encima, las águilas planeando. Mi padre cogió romero con su mano, lo desmenuzó y lo mezcló con su sudor para olerlo. Me dijo: «Haz lo mismo y verás». Una extraña y serena sensación me invadió cuando hice el experimento. No añadió nada y seguimos andando.

Si el «sudor de tu frente» evoca el esfuerzo, a mí, el sudor me sabe a cemento y me recuerda a mi abuelo. El olor del sudor me lleva al romero y a mi padre.

# Micaela e o mar

M.ª BEATRIZ CONDE DOURO 64 AÑOS. A ESTRADA Como cada tarde dos últimos seis meses, Micaela percorría o peirao para sentar na rocha de sempre. Foi alí onde, co paso do tempo, comezou a sentir paz na alma e alegría no corazón. O son

paseniño das ondas fixo que Micaela decidise que ese mar calmo fose o seu confidente, ese mar que escoitaba sen xulgar.

Ela explicoulle como, grazas a unha enfermeira, a súa vida deu un xiro radical. Este anxo, como a chamaba Micaela, soubo ver máis alá da historia que estaba a presenciar, foi quen de apreciar o terror nos seus ollos e as bágoas no seu corazón.

O amor da súa vida, aquel amor que ela idolatraba, xogoulle unha mala pasada. Os bicos tornaron en golpes e o amor en odio. Calquera motivo servía para desprezala e maltratala, chegando ao punto de anulala tanto física coma mentalmente. Agora, como di a canción, Micaela xa pintou unha porta violeta na parede que pode abrir e pechar cando quere.

Meu querido mar, xa podo vivir novamente!

Por todo o que viviu e está a vivir a Micaela libre, desexa con todas as súas forzas que o mundo reaccione, que empatice coa xente que os arrodea. Un pequeno xesto dunha persoa pode supor a vida doutra.

# David Lynch no se retira, pero filmará en remoto en el futuro

Tiene un enfisema pulmonar debido a fumar durante años

MIGUEL LORENCI

MADRID / COLPISA

David Lynch no se retira. Poco después de anunciar que padece un enfisema pulmonar y sugerir que dejaba el oficio en el que tanto ha brillado, el cineasta, guionista, actor y productor estadounidense ha precisado que seguirá en la brecha. El creador de Twin Peaks o El hombre elefante ha confirmado que a sus 78 años está «lleno de felicidad» y que «nunca se retirará», pese al diagnóstico de enfisema, según recoge la prensa estadounidense. Lo hacía horas después de que la revista británica Sight and Sound afirmara que lo más probable era que tuviera que dejar de trabajar.

El polifacético cineasta ha agradecido a través de la red X el aprecio de quienes han expresado su preocupación por su estado de salud. Admite que su pasado como fumador le causó el enfisema,



David Lynch en el 2017. PAVLO BAGMUT / ZLIMA PRESS., EUROPA PRESS.

una enfermedad pulmonar sin cura. «Sí, tengo enfisema por haber fumado durante muchos años. Debo decir que disfruté mucho y me encanta el tabaco: su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos», escribió. Un mensaje que generó 1,3 millones de me gusta.

«Pero por este placer hay

que pagar un precio, y para mí es el enfisema. Dejé de fumar hace más de dos años. Recientemente, me hice muchas pruebas, y la buena noticia es que estoy en excelente forma, excepto por el enfisema», precisó.

También dijo, en la entrevista que Sight and Sound publicará en su número de sep-

tiembre, que ya no podía salir de su casa, ya que tiene miedo de contraer covid, lo que amenazaría aún más su salud. «Tengo enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no... Y ahora, debido al covid, sería muy malo para mí enfermarme, incluso un resfriado», declaró Lynch a la revista británica.

También productor de música electrónica y pintor, Lynch confirmó que solo puede caminar unos pasos antes de quedarse sin oxígeno. Aseguró que es poco probable que vuelva a dirigir en persona, pero mencionó la posibilidad de hacerlo de forma remota. «Realmente odiaría hacerlo así», agregó el admirado realizador de largometrajes como Mulholland Drive o Terciopelo azul; palma de oro de Cannes por Corazón salvaje, y ganador de un Óscar honorífico en el 2019.

# María López y Carlos Núñez estarán en Lorient

REDACCIÓN / LA VOZ

La 53.ª edición del Festival Intercéltico de Lorient contará con los gallegos María López y Carlos Núñez, y con los asturianos Rodrigo Cuevas y Silvia Quesada.

tre el 12 y el 18 de agosto, y, según explicó el director, Jean Philippe Mauras, esta-

rá focalizado en la juventud. A través de iniciativas culturales, entidades que trabajan con los jóvenes y actuaciones musicales buscan llegar a este público.

Habrá doce escenarios pa-El evento tendrá lugar en- ra los conciertos, pero no será lo único. El festival, que cada año acoge aproximadamente a 950.000 personas,

contará con diferentes actividades, como lucha bretona o escocesa, talleres de bordado tradicional y exposiciones. Mezclará artistas consagrados, como el gaiteiro Carlos Núñez o el irlandés Matt Molloy, con figuras jóvenes como la gaiteira María López.

El día 15 se llevará a cabo

uno de los momentos más importantes del evento: el desfile de las naciones celtas con la participación de 2.500 músicos de diferentes países. Será en Lorient, situada al noroeste de Francia.

La tradición celta agrupa Bretaña (Francia), Galicia, Asturias, Irlanda, Escocia, y Gales, entre otros.

# O SON DO AR

# Pola costa



Romero

índa que todos os meus devanceiros son de interior, a min tocoume nacer á beira do mar. Foi que cheguei a este mundo no hospital materno-infantil Teresa Herrera da Coruña, ao pé da ría do Burgo,

nas Rías Altas e dentro do denominado golfo Ártabro. Así pois, proveño de ancestrais do interior, pero a miña xenética xa ten un aquel de salitre e de fonda querenza oceánica. E é que cando me preguntan se son de mar ou montaña, digo que non querería vivir sen poder percorrer e gozar da marabillosa Galicia interior, pero son máis costeiro. Foron máis de 40 anos vivindo na cidade da Coruña e xa case que 20 fronte ao mar de Arteixo, e algo vai quedando no

meu ADN. A costa galega ten unha extensión de 1.498 quilómetros, e son dos que pensan que é un auténtico paraíso malia o estrago ao que é sometida dende hai tempo. O relevo desta costa está cheo de matices e de particularidades que a fan única na península ibérica, e atrévome a dicir que no mundo. Deberiamos ser conscientes do que significa posuír un patrimonio natural así e, dende o máximo dos respectos, procurar coñecelo e desfrutalo en todos os seus aspectos, xa que quizais dese xeito valorariámolo moito mellor. Non hai moito estiven paseando pola ría do Barqueiro en Mañón; norte estremeiro das provincias da Coruña e Lugo. Un lugar paradisíaco onde me deu por pensar no resto das rías galegas que tamén xa teño visitado. Dende a impoñente, longa

e poboada ría de Vigo até a fronteiriza e marabillosa ría de Ribadeo, compartida con Asturias, cada unha destas 18 peculiaridades xeográficas da nosa costa ten as súas características ben definidas, tanto dende o punto de vista ecolóxico coma pola incidencia do home, que non sempre é positiva ou favorable. Nesa ampla franxa costeira galega, tamén inzada de enseadas, badías, penínsulas, tómbolos, cabos, complexos de dunas ou o espectacular golfo dos Ártabros, que abarca o conxunto de rías entre A Coruña e Ferrol, é imposible non fascinarse. Sen esquecer a cantidade de patrimonio inmaterial relacionado con lendas, historias e tradicións que existen en cada recuncho desta franxa que perfila a nosa terra. Unha marabilla!

Twisters

| CINES Y HORARIOS                                                |                                         | D                   | lia del                                | espec          | tador   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|---------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA                                          |                                         |                     |                                        |                |         |
| CINESA AS CANCELAS 902333231 D 9<br>Deadpool y Lobezno          | MÉRCOL<br>16.00                         |                     | 19.10                                  | 31.36          |         |
| Deadpool y Lobezno                                              |                                         |                     | 20.10                                  | 22.00          |         |
| Deadpool y Lobezno<br>Gru 4, mi villano favorito                | 15.55                                   | 18.15               | 20.35                                  | 22.20          |         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                      | 16.15                                   | 18.45               | 10.66                                  | 21.15          |         |
| Longlegs<br>Padre no hay más que uno 4                          | 16.05                                   | 18.30               | 19.50                                  | 22.15<br>21.00 |         |
| Twisters MULTICINES COMPOSTELA 98158136                         | 16.25                                   | none in             | 19.10                                  |                |         |
| El castillo ambulante                                           | D MIL                                   | 17.30               |                                        |                |         |
| Kinds of Kindness                                               |                                         | 17.30               |                                        | 22.15          |         |
| Las jaurias (V.O.S.E)<br>Gru 4, mi villano favorito             |                                         | 17.30               |                                        | 22.15          |         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)<br>Tu madre o la mia: guerra de sueg | ras                                     |                     | 19.30                                  | 20.10          | 22.15   |
| Bikeriders. La ley del asfalto (V.O.S                           | .E)                                     |                     |                                        | 290,00         | 21.30   |
| Padre no hay más que uno 4: Camp<br>20.30 22.1                  |                                         | e bod               | a                                      |                |         |
| El concurso de piano                                            | F                                       |                     | 20.10                                  |                |         |
| Que la fiesta continúe<br>Que la fiesta continúe (V.O.S.E)      |                                         |                     | 20.10                                  | 22.15          |         |
| El monje y el rifle                                             |                                         | 17.40               | 20.00                                  |                |         |
| El monje y el rifle (V.O.S.E)<br>Matronas (V.O.S.E)             |                                         | 17.40               | 20.00                                  | 22,15          |         |
| NUMAX 961560250<br>Fresas salvajes (V.O.S.E)                    |                                         |                     | 19.50                                  |                |         |
| Tres colores: Rojo (V.O.S.E)                                    |                                         | 17.50               | 1930                                   |                |         |
| Porco Rosso<br>Regreso a Córcega (V.O.S.E)                      | 16.00                                   |                     |                                        | 21.40          |         |
| Que la fiesta continue (V.O.S.E)12.0                            | ю                                       |                     |                                        | 21,40          | -       |
| CARBALLO                                                        | 200                                     |                     |                                        |                |         |
| MULTICINES BERGANTIÑOS 9817027<br>Deadpool y Lobezno            | 76 <b>D</b> MIÉ                         |                     | 20.30                                  | 22.30          |         |
| Gru 4, mi villano favorito                                      |                                         | 18.15               | 20.15                                  | - retended     |         |
| 10 vidas<br>Del revés 2 (Inside Out 2)                          |                                         | 18.15               | 20.00                                  |                |         |
| Padre no hay más que uno 4                                      |                                         |                     | 20.15                                  |                |         |
| Twisters                                                        |                                         |                     |                                        | 22.15          |         |
| CINES XUNQUEIRA 981746297 D MIÉS                                | ROOLES                                  |                     |                                        | name i e       |         |
| Deadpool y Lobezno<br>Gru 4, mi villano favorito                | 16.30                                   | 17.30               | 20.00                                  | 22.45          |         |
| Del reves 2 (Inside Out 2)                                      | 16.30                                   | 1000                | 20.40                                  |                |         |
| Fly Me to the Moon<br>Padre no hay más que uno 4                |                                         | 18 30               | 20,40                                  | 22.45          |         |
| RIBEIRA                                                         |                                         | 20:30               | 20/40                                  | 44.40          |         |
| BARBANZA 981141112 D MIÉRCOLES                                  |                                         | ·var-war            | ************************************** | -MH-MM-        |         |
| Deadpool y Lobezno<br>Gru 4, mi villano favorito                |                                         | 18.00               | 20.30                                  | 22.30          |         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                      |                                         | 100.00              | 20.15                                  |                |         |
| Padre no hay más que uno 4<br>Twisters                          |                                         | 18.00               | 20.15                                  | 22.15          |         |
| A CORUÑA                                                        |                                         |                     |                                        |                |         |
| CANTONES CINES 3D 981224442 D M<br>Deadpool y Lobezno           | 16.00                                   |                     | T6765                                  | 3838           | 22.30   |
| Deadpool y Lobezno (V.O.S.E)                                    |                                         |                     |                                        | 22.00          | 22.50   |
| Gru 4, mi villano favorito<br>10 vidas                          | 11-11-2 (211-22)                        | 18.00               |                                        |                |         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                      |                                         | 17.30               | 18.30                                  |                |         |
| Longlegs<br>Padre no hay más que uno 4                          | 16.00                                   | 17.00               | 20.15                                  | 22.15          |         |
| Que la fiesta continúe                                          |                                         |                     | 20.30                                  | 22.15          |         |
| El monje y el rifle<br>El monje y el rifle (V.O.S.E)            |                                         |                     | 20.00                                  | 21.30          |         |
| <b>CINESA MARINEDA CITY 3D</b> 9023332                          | 231 <b>D</b> ME                         | RCOLE               |                                        |                |         |
| Spider-Man (2002)<br>Dogman                                     | 15.50                                   |                     | 20.45                                  | 22.15          | -       |
| Deadpool y Lobezno                                              | 16.00                                   | 17.00               | 19.10                                  | 21.20          |         |
| Deadpool y Lobezno Deadpool y Lobezno                           |                                         | 18.40               | 20.10                                  | 22.20          |         |
| Gru 4, mi villano favorito                                      | 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | THE PROPERTY OF THE | 20.00                                  | .,             |         |
| 10 vidas<br>Del revés 2 (Inside Out 2)                          | 16.20                                   | 18.40               |                                        | 21.00          |         |
| Tu madre o la mia: guerra de sueg                               | ras                                     |                     | 17.40                                  | 22.30          | 22.05   |
| Longlegs<br>Padre no hay más que uno 4                          | 16.05                                   | 17.45<br>16.45      | 20.05<br>18.25                         | 19.45          | 21.05   |
| Twisters                                                        | Burner                                  | ABBUTT              | 19.05                                  | 21.55          |         |
| YELMO ESPACIO CORUÑA 902220922<br>Un lugar tranquilo: Día 1     |                                         |                     |                                        | 22.05          | TANKED. |
| Deadpool y Lobezno<br>Deadpool y Lobezno                        | 15.45<br>16.50                          | 17.40<br>18.30      | 19.30                                  | 21.15<br>22.15 |         |
| Gru 4, mi villano favorito                                      | 15.45                                   | 17.50               |                                        | -0-13          |         |
| 10 vidas<br>Del revés 2 (Inside Out 2)                          | 16.15<br>15.45                          |                     | 20.15                                  | 22.35          |         |
| Longlegs                                                        | 15.45                                   | 18.05               | 20.25                                  | 22,45          |         |
| Padre no hay más que uno 4<br>Twisters                          | 16.00                                   | 18,10               | 20,20                                  | 22.35          |         |
| FERROL                                                          |                                         |                     |                                        | 22.000         |         |
| DÚPLEX 981356065 D MIÉRCOLES<br>Casa en Ilamas (V.O.S.E)        |                                         |                     |                                        | 21.50          |         |
| Regreso a Córcega (V.O.S.E)                                     |                                         |                     | 19.50                                  | 21.50          |         |
| Longlegs (V.O.S.E)<br>Que la fiesta continúe (V.O.S.E)          |                                         | 12.4                | 19.45                                  | 21,40          |         |
| Que la fiesta continue (V.O.S.E)  El monje y el rifle (V.O.S.E) |                                         | 17.45<br>17.50      |                                        |                |         |
| NARÓN                                                           | Ber -                                   |                     |                                        |                |         |
| ODEÓN MULTICINES NARÓN 902463<br>Spider-Man (2002)              | 269 <b>D</b> JU                         | EVES                |                                        | 21.15          |         |
| Dogman                                                          |                                         |                     | 19.00                                  | 22.00          |         |
| Deadpool y Lobezno Deadpool y Lobezno                           |                                         | 18.00               | 19.00                                  | 21.00          |         |
| Deadpool y Lobezno                                              |                                         |                     |                                        | 22.35          |         |
| Gru 4, mi villano favorito<br>10 vidas                          |                                         | 18.15               | 20.20                                  |                |         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                      | 18.00                                   | 19.00               | 20.10                                  |                |         |
| Longlegs Fly Me to the Moon                                     |                                         | 17.50               | 20.00                                  | 22.10          |         |
| Padre no hay más que uno 4                                      | 17.50                                   | 18.45               | 20.00                                  | 21.00          | 22.30   |
| Twisters<br>Koati                                               |                                         | 18.00               |                                        | 22.10          |         |
| RIBADEO                                                         |                                         |                     |                                        |                |         |
| CINE RIBADEO 982131912 D MARTES                                 |                                         |                     | ******                                 | 25 65          |         |
| Deadpool y Lobezno<br>Gru 4, mi villano favorito                |                                         |                     | 20.15                                  | 23.00          |         |
| Padre no hay más que uno 4                                      |                                         |                     | **********                             | 23.00          |         |
| VIVEIRO CINES VIVEIRO 982563475 D JUEVES                        | 5.00                                    | Manager -           | 71, 201. 1 -                           | AL II-1        |         |
| Deadpool y Lobezno                                              |                                         | 18.00               |                                        | 21.00          |         |
| Gru 4, mi villano favorito<br>Del revés 2 (Inside Out 2)        |                                         | 18.30<br>18.15      |                                        |                |         |
| Padre no hay más que uno 4                                      |                                         |                     |                                        | 21.00          |         |
| Twisters                                                        |                                         |                     |                                        | 21.00          |         |

# «Mi séptima final en los Juegos. ¡Increíble!»

A sus 42 años, Teresa Portela prolonga su leyenda en el K4 500 con la pontevedresa Carolina García, bordan una regata impecable, pasan directas a la final y pelearán por el podio mañana







Hubo un día, ya muy lejano, en que Teresa Portela (Aldán, 1982) no entró en la final de unos Juegos Olímpicos.

Sucedió en Sídney, adonde acudió siendo una niña prodigio del piragüismo, con solo 18 años. Y aquella anécdota del año 2000, cuando internet todavía estaba en pañales y George W. Bush llegó a la presidencia de Estados Unidos, ilustra la increíble permanencia en la cima de la palista gallega, que en sus siguientes seis Juegos Olímpicos alcanzó como mínimo el diploma: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y ahora París 2024. Ha ido retirando rivales, pero conserva a sus 42 años toda su clase y su furia sobre una piragua. Ayer, en una mañana de pegajoso calor de agosto en la pista de Vaires-sur-Marne, media hora al este de París, calibró desde la última posición del barco el primer éxito del K4 500 metros español que también forman la pontevedresa Carolina García, la asturiana Sara Ouzande y la extremeña Estefanía Fernández. Bordaron la manga y ya están en la final de manera directa, ahorrándose el esfuerzo de la semifinal un par de horas antes de la regata por las medallas (mañana, 13.40 horas, RTVE Play).

El K4 500 de Portela y García compitió en una manga potentísima que repartía solo dos plazas directas para la final. Y en la línea de salida figuran los barcos de Nueva Zelanda, vigente campeón mundial, y de Polonia, subcampeón. Pero el kayak español controla la situación en todo momento. A media regata va tercero, unos metros por detrás de las oceánicas y de Noruega, cuya pre-



Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Carolina García y Teresa Portela, en pleno esfuerzo ayer en la pista de Vaires-sur-Marne. EUROPA PRESS



El rey Felipe VI, con los dos K4 500 y el técnico Miguel García, CUENTA X DE CASA S. M. EL REY

sencia era anecdótica. Así que, siguiendo el plan marcado por Daniel Brage durante tres años de trabajo metódico en Verducido, palean sin fijarse en los demás. Segundos más tarde, cruzan la meta, con 1.32.92, a cinco décimas del barco neozelandés de otra leyenda, Lisa Carrington, y con casi

un segundo de renta sobre el bote polaco. Misión cumplida.

Aunque solo sirva como referencia, el suyo es el tercer mejor registro de las semifinales, por detrás de Nueva Zelanda y Alemania. «Será mi séptima final en los Juegos Olímpicos. iIncreible!», celebró Portela. La deportista de Aldán confiesa que, pese a todo, sigue poniéndose nerviosa en la salida -«hay mucha tensión; si no fuese así, sería porque no le he dedicado tantísimas horas a preparar esto»-, y sigue haciéndole inmensamente feliz asegurar otro diploma: «Es un momento de celebración. Estoy contenta e ilusio-

«Es un momento de celebración. Estoy muy contenta e ilusionada» Teresa Portela

# «Logramos los objetivos del día, Así que estamos muy contentas»

Carolina García

nada de haber alcanzado otro objetivo más de este ciclo olímpico que consiste en dar tantos pasos».

Y da valor al puesto -«las sensaciones son muy buenas y ser segundas en una manga tan potente nos da una referencia muy positiva»— antes de dejar otra reflexión: «La pista está en muy buenas condiciones, el agua está como un plato. Y hemos entrenado de todas las maneras: con viento a favor, en contra, de un lado, del otro, con olas, sin ellas... Por eso nos decimos 'sea como sea, podemos'».

# Carolina García también avanza en el K2 500 en París

La pontevedresa Carolina García y la asturiana con licencia gallega Sara Ouzande avanzaron ayer a semifinales de K2 500. En la primera serie, cuando en los últimos metros vieron que las dos primeras plazas eran inalcanzables, se dejaron ir para reservar fuerzas para la repesca de cuartos, en la que fueron terceras. El viernes tienen la semifinal (10.50 horas, RTVE Play) y la posible final (13.10).

# Seguimos indo a por nota, progresamos cara ao «cum laude»



Bea

omo diciamos o luns, o piragüismo español, e galego, busca o cum laude nestes Xogos. Logo da primeira xornada, podemos dicir que progresa adecuadamente cara esa excelencia. Xa temos como mínimo un diplo-

ma olímpico, e con opcións claras de pelexar polas medallas no K4 500 feminino. A Teri -Portela- véxoa moi preto de bater outro récord, que non sería xa os seus sétimos Xogos, senón a súa segunda medalla olímpica. Nos anteriores Xogos entrara como última embarcación na final, ex aequo, e agora fíxoo asegurando o diploma.

No primeiro día víronse embarcacións tapadas polo sistema de competición, xogando co resultado na procura dunha rúa que cren mellor para os seus intereses o día da final correspondente, en función da previsión de tempo, sobre todo, do vento. Con todo, os barcos españois están moi ben colocados, ningún perdeu opcións de conseguir medalla. E a sorpresa, relativa, témola no C2 masculino, que demostrou que non é un barco tapado, cun tempo, 1.37,78, ao alcance de moi poucos barcos no mundo, quedando a 38 centésimas dos chineses, e sen gastar to-

do o que pode andar. Os K2 masculinos deron a sensación de poder pelexar tamén polas medallas, logo de competir no K4, que xa se viu que xunto ao alemán, andan moito.

Hai embarcacións que nas competicións van in crescendo, e outras que van moi ben nas eliminatorias e logo non nas finais. Claramente, o equipo español demostrou ter chegado a París nun bo momento de forma, e que progresa adecuadamente para o rendemento que poden dar os seus barcos. Todos demostraron estar nun grandísimo momento de forma. Desde España podemos seguir soñando, tamén en Galicia, con ese cum laude.

# Calentar a ritmo de récord olímpico

El K4 500 de Arévalo y Germade mejora su propia plusmarca y pasa a semis en un inicio brillante en París, sin disputarle la victoria a Alemania

#### **PAULO ALONSO**

PARÍS / ENVIADO ESPECIAL



PIRAGŪISMO

Sopla un ligero viento a favor en la pista de Vairessur-Marne, la elevadísima competencia de la prueba ha ido hacien-

do mejores a todos y el programa de piragüismo esprint arranca con tres barcos destrozando el anterior récord olímpico de K4 500 metros (1.21.658). En la primera manga lo bate Serbia, y en la siguiente serie mejoran el anterior registro también España (1.20.60) y Alemania (1.20.51). No es mala forma de ponerse en marcha. El barco español formado por los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, el catalán Saúl Craviotto y el mallorquín Marcus Cooper había establecido aquel registro sideral en Tokio 2020. Y los mismos cuatro gigantes cumplen con su objetivo del día, pasar de manera directa a la semifinal (TVE, mañana, 11.50) antes de la regata por las medallas (TVE, mañana, 13.50) y librarse de la ronda de cuartos que se celebraba ayer.

España arrancó fuerte, como pide Miguel García para aprovechar el empuje descomunal de Craviotto y Arévalo en la parte delantera de la piragua. Pasó en cabeza tras los 250 primeros metros. Y a partir de ahí entró en escena el motor de Cooper y Arévalo. Todo bajo control, con el objetivo de ahorrar esfuerzos y la ronda de cuartos, cuando se vieron clasificados no llegaron a plantar batalla por el oro. El primer puesto se lo llevó Alemania.



Craviotto, Arévalo, Cooper y Germade, en pleno esfuerzo en la pista de Vires-sur-Marne. YARA NARDI REUTERS

# «Más importante que los récords es incluso que las sensaciones son buenas»

Carlos Arévalo

Enemigos íntimos desde hace casi ocho años; aunque ahora en el barco teutón ya no palea el mito Ronald Rauhe, retirado con un palmarés descomunal. «Fue una cuestión de atención. Íbamos los

# «Va a ser duro e ilusionante. Nosotros estamos a muy buen nivel» Rodrigo Germade

dos barcos muy justos, pero nuestro objetivo ya estaba cumplido, clasificarnos evitando los cuartos, mientras que seguramente ellos sí tenían ese objetivo en mente», considera Germade.

# **OTRA PRUEBA**

# Los dos gallegos vuelan en K2 500

gundo objetivo en París 2024. Pelear por la final primero y por el podio después en K2 500. Ayer cumplieron su objetivo al ser segundos de su manga, solo por de-

Arévalo y Germade tienen un se- trás de Polonia, evitar la repesca de cuartos y pasar directos a la semifinal (TVE, viernes, 11.10). Los cuatro mejores de cada serie avanzarán para pelear por el podio (TVE, viernes, 13.30).

Con cinco medallas olímpicas, las mismas que el gallego David Cal, en el mejor palmarés olímpico de un español, Saúl Craviotto se confesó desfondado, en la línea de otros primeros días de competición. «Se me ha hecho un pelín larga la regata. Pero siempre pasa así al empezar. Competimos con los dos primeros del último Mundial, Alemania, que fue oro, y Australia, plata. Teníamos ese añadido de presión», razona el líder del barco, con 39 años. «Al final, yo miraba adelante para no volcar y no sabía quién iba delante, si Alemania o Andorra», bromea. «Lo más importante es que nos hemos quitado dos regatas de 500 metros de encima», cierra Arévalo, que se refiere también a la clasificación directa para la semi del viernes de su K2 500 con Germade, sin tener que disputar ayer la repesca de cuartos.

# Carlos Pérez Rial

e visto muy bien al K4 500 metros masculino. Salieron con ventaja, fueron por delante todo el tiempo junto al bote ale-

mán (creo que la medalla de oro se disputará, salvo sorpresa, entre ellos dos). Creo que se puede decir, sin miedo a equivocarse, que nuestro K4 está en condiciones de pelear con los alemanes de tú a tú en la final.

DESDE EL PANTALÁN

Permiso para

soñar con el oro

Me sorprendió para muy bien su papel. Yo los veo entrenar y sé de lo que son capaces. A la Copa del Mundo llegaron muy justos y quedaron terceros; pero hoy los alemanes necesitaron emplearse al máximo para poder imponerse en esa lucha particular. Cada regata es un mundo, está claro, pero pienso que el bote germano intentará salir más rápido en la final, porque, en esa faceta, los españoles los cogieron a contrapié. Prueba de ello es que el K4 de Saúl, Marcus, Carlos y Rodrigo estuvo primero hasta la última boya.

Para mí, con lo visto ayer en las eliminatorias, es difícil que cualquiera que no sea España o Alemania, que apuntan a rememorar los grandes duelos de antaño, se lleve el oro o la plata,

El papel de los nuestros en el K2 500 también fue bueno, pero esta clase está muy complicada, hay muchísimo nivel. En la primera manga, en la que compitieron Cooper y Del Río, estuvieron los botes que yo creo que van a pelear por la medalla de oro: los portugueses y los alemanes. Carlos y Rodrigo están muy bien, pero en K2 va a ser difícil poder llegar a las medallas.

Hay un abanico mucho más grande de aspirantes. Sin embargo, sí es cierto que nuestro bote ha podido acusar un poco el viento ladeado durante su regata. Además, no competir con tus rivales directos en la misma regata deja todo lleno de incógnitas, porque cada manga es un mundo.

Si todo sigue su curso, el piragüismo podría darnos muchas alegrías en estos Juegos Olímpicos. Sorpresas aparte, creo que estamos en condiciones de hacernos con unas cuantas medallas, tanto en kayak como en canoa.

Carlos Pérez Rial, Perucho, palista gallego, consiguió el oro olímpico en K2 500 en los Juegos de Pekin 2008 junto a Saúl Craviotto.

# PABLO CRESPO PENAS DEBUTANTE OLÍMPICO EN C1 1.000

# «Hasta donde pueda llegar estará bien»

# PABLO PENEDO

REDACCIÓN / LA VOZ

Hijo del canoísta José Manuel Crespo y la kayakista Ana Penas, con cinco participaciones olímpicas entre ambos, el pontevedrés Pablo Crespo Penas inicia hoy su primera experiencia en los Juegos, en el C11.000 (RTVEPlay, 11.50). -No sé si ya estará cansado de escuchar que es el canoísta ga-

los Juegos. —David Cal me queda muy grande de momento [ríe]. Fue un grande. No hay punto de comparación. El nivel que tengo ahora mismo

me dio para clasificar de los últi-

llego que releva a David Cal en

mos que entramos en los Juegos. —¿Cómo encara su debut olímpico? ¿Con presión? ¿Como una experiencia en la que nada tiene que perder y sí mucho que ganar?

 Presión no traigo ninguna, no me estoy jugando medallas. Desde luego, no estoy a esa altura; hay que ser realistas. Yo pienso en hacerlo lo mejor posible. Hasta donde pueda llegar estará bien. Las medallas son palabras mayores. De eso solo fue capaz David Cal de momento.

-En París son muy pocos canoístas sub-23, quizá cuatro o cinco...

-Somos muy pocos. El nivel es brutal, y casi todos los palistas son de categoría absoluta. Con-



Pablo Crespo Penas. RFEP

sidero, no por hablar bien de lo que he conseguido, que a nivel sub-23 es complicado meterse en los Juegos. Ves gente que lleva muchos años en esto.

-Con todo, Antía Jácome se estrenó en Tokio de manera

estuvo de volver con medalla. Y antes, en Río 2016, Marcus Cooper no aparecía en el radar y acabó campeón del K1 1.000. Los dos tenían en su momento la misma edad que usted, 22. —El nivel de Antía Jácome era

muy parecida a usted, y a punto

mucho mayor del que yo tengo ahora. Lo de Marcus Cooper sí fue una sorpresa. No sé cómo lo vería Marcus entonces. Yo sé el nivel que tengo, y mi guerra no está de momento en las medallas. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia y estoy orgulloso de pertenecer al equipo español, con leyendas como Saúl Craviotto y Teresa Portela.

# Antía Jácome desafía a los elementos

El C2 500 metros de la canoísta pontevedresa pasa a semifinales tras ahorrar esfuerzos en un día con viento perjudicial para zurdas, como ella y su pareja

«Tenemos mucho más que dar y lo sacaremos en breve» Antía Jácome Actual triple plata mundial

#### P. ALONSO

PARÍS / ENVIADO ESPECIAL



Sopló viento del sur, la racha lateral perjudicial para zurdos en la pista de piragüismo de Vaires-sur-Marne, Y.

pese a todo, a la pontevedresa Antía Jácome y la madrileña María Corbera, que empuñan ambas la pala con la mano izquierda, casi les dio igual. Después de una exhibición de poderío alcanzaron su primer objetivo en los Juegos de París: su C2 500 metros accede directamente a la semifinal del viernes, cuando también se disputará la regata por las medallas, sin tener que disputar ayer la repesca de cuartos. Completaron una puesta en escena poderosísima, que compartieron luego e un relato con detalles y anécdotas, garantizando que se habían guardado energías para una semana cargada de regatas, al disputar también, y ya ambas como rivales, el C1 200.

El C2 500 español cubre el medio kilómetro en un tiempo de 1.55.63 que les habría dado el récord olímpico un día antes. Porque solo les supera el descomunal registro de las canadienses, 1.54.16, tras una manga en la que defendieron la plaza ante el ataque de Hungría, que al final cruza la meta más de un segundo por detrás de Jácome y Corbera.

 Antía ha controlado la regata súper bien. Yo iba más sintiendo a las húngaras, que podían acer-



La pontevedresa Antía Jácome, al frente del C2 500 español, dibuja su bíceps para celebrar el pase directo a la semifinal. YARA NARDI REUTERS

carse peligrosamente. Pero hemos llegado frescas y contentas.

 Hemos controlado muy bien la regata, aunque María no tanto y llegó al 200 metros y me pegó un grito de «isube, por favor!».

-iVamos!

 María controla un poco más, siente más cerca a las rivales. Yo voy delante y sabía que no nos iban a remontar, porque además nosotros también podíamos todavía subir.

Así que el tiempo del C2 500

español, mejorado en la otra tanda por el barco chino -el único que les ganó en el Mundial del 2023 en Duisburgo-, también por debajo del anterior récord olímpico, es una referencia relativa, porque no se exprimieron al máximo al verse «ya metidas al paso por los 400 metros».

«María no suele hablarme en medio de la regata y me ha dado un grito. Eso es porque tenía más fuerzas aún», añadió en tono distendido Jácome. «Podemos llegar a un momento más crítico», coincide Corbera. «Tenemos mucho más que dar y lo sacaremos en breve», concluye en el relato a dos voces Jácome, que a sus 23 años aspira a un doble oro en París, un hito que jamás consiguió una deportista española.

Sople por donde sople el viento. «Como lo tenemos muy entrenado, fuimos sin miedo», explica Corbera. «Entrenamos así en Mallorca todos los días. No hay problema», cierra Jácome.

# CALENDARIO

Un día de descanso antes de seguir un exigente programa

Jácome y Corbera no compiten hoy, mañana lo harán por separado en las series (y quizá los cuartos) en C1 200 y retomarán el C2 500 el viernes, con la semifinal (10.30, TVE) y la posible regata por el podio (12.50, TVE).

# Ygueravide, MVP en Compostela en el año 2008 y plata en París en el 2024

M. G. R. SANTIAGO / LA VOZ



La selección española de baloncesto 3x3 se ha movido en el alambre mejor que ninguna otra. Logró la cla-

sificación para los juegos olímpicos con una milagrosa canasta de espaldas anotada por Gracia Alonso ante Canadá, casi sobre la bocina. Capturó un rebote ofensivo con el tiempo tan al límite que solo le quedaba ese recurso.

El combinado nacional necesitaba una carambola para acceder directamente a las semifinales. Lo consiguió, quedando por delante en un cuádruple empa-

te con Estados Unidos, Canadá y Australia. Llegó a esa opción gracias a un triple de Ygueravide en la prórroga frente a Canadá. La valenciana volvió a decidir en el tiempo suplementario frente a Estados Unidos en el escollo previo a la final. Y un solo punto decidió el oro a favor de Alemania. Así de finísima es la frontera entre la victoria y la derrota.

Viendo el 3x3 de París, a más de un aficionado compostelano al baloncesto le habrá venido a la memoria la fase de ascenso a Liga Femenina que se disputó en el pabellón de Santa Isabel en 2008. El Pío XII cayó en el partido decisivo frente a un Estudiantes en el que ya despuntaba una

base prometedora que entonces tenía 23 años: Sandra Ygueravide. Acabó siendo elegida la mejor jugadora de la fase. José Ángel Rivera, Mozan, era el entrenador del conjunto compostelano y la recuerda con nitidez: «Tengo el partido grabado en casa, pero no lo he vuelto a ver desde entonces. iClaro que la recuerdo! Y también a Vilouta, y a Cucha (Erika Gomez, una pívot mexicana). Fueron claves para que nos quedásemos sin ascenso».

Aquella Sandra Ygueravide, según el técnico compostelano, «todavía no tenía tantos puntos en tiro o yendo hacia el aro, pero ya era una jugadora que prometía. Leía muy bien el balonces-



Sandra Ygueravide celebra durante el torneo olímpico. MIGUEL TONA EFE

to y, sobre todo, hacía mejores a sus compañeras. Era una base clásica. Siempre sabía cuándo y en las manos de quién había que poner el balón».

En aquella fase de ascenso también jugó una juvenil, Marta Xargay, en las filas del Don Piso Girona. Acabó llegando a la WNBA.



# Una pesadilla quita el sueño del oro

El peor partido de esta generación deja a la selección sin final olímpica

#### BRASIL

Lorena; Thais, Lauren (Kerolin, min 78), Tarciane; Ludmila (Adriana, min 56), Angelina (Duda, min 56), Yaya, Yasmin; Priscila (Gabi Nunes, min 73), Gabi Portilho y Jheniffer (Vitoria,

4

2

#### **ESPAÑA**

Cata Coll; Ona Batlle, Paredes (Aleixandri, min 51), Codina (Alexia, min 78), Olga Carmona (Oihane, min 46); Tere Abelleira (Guijarro, min 67), Aitana, Jenni Hermoso; Eva Navarro (Athenea del Castillo, min 46), Mariona y Paralluelo.

GOLES: 1-0, min 6: Paredes, en propia meta. 2-0, min 45+4: Gabi Portilho: 3-0, min 71: Adriana; 3-1, min 85: Paralluelo;4-1, min 90+1: Kerolin; 4-2, min 90+13: Paralluelo.

ARBITRO: Rebecca Welch (Inglaterra). Amonestó a Tere Abelleira y a Cata, de España, y a Portilho y Adriana, de Brasil.

#### ANTÓN LESTÓN

REDACCIÓN / LA VOZ



mundo no revalidará su trono en el torneo olímpico. Frente a Brasil (4-2), un partido impropio de

La campeona del

esta generación dejó a la selección española femenina de fútbol sin la posibilidad de pelear por la medalla de oro, y tendrá que conformarse con luchar por el bronce, frente a Alemania, este viernes (15.00 horas, RTVE y Eurosport).

España llegaba como gran favorita a estas semifinales. Por su exitosa trayectoria en el último año, por las bajas de las cario-



Athenea del Castillo, al acabar el partido, tras la clasificación de Brasil a la final. LUISA GONZÁLEZ REUTERS

cas y porque en el último partido de la fase de grupos ya se habían mostrado tremendamente superiores a las sudamericanas. Además, las de Montse Tomé venían con un subidón tras la épica remontada a Colombia. Pero pronto se torció todo. Cata Coll, heroína en la tanda de penaltis de cuartos de final, intentó despejar ante la presión rival y el balón se fue a la red tras estrellarse en la espalda de Irene Paredes, la encargada de empatar en el 97 frente a Colombia.

Un mazazo coherente con lo que se había visto hasta entonces. Y con lo que se vio después, porque Brasil fue netamente superior. Ludmila encontró una autopista por la banda derecha de su ataque y las de amarillo se limitaron a presionar muy arriba y mandar balones al espacio. A partir de ahí, la inexplicable debilidad defensiva de las españolas no obtuvo perdón. Portilho, Ludmila y Priscila rozaron el segundo, mientras en el área contraria solo Jenni obligó a esforzarse a Lorena con una volea.

Al final, fue justo antes del descanso cuando Brasil por fin acertó. Portilho, de primeras, tras gran asistencia de Yasmin desde la izquierda la mandó a la red. Otra vez se abonaban a la épica las españolas. Y a poco más, porque desde el banquillo apenas hubo soluciones y el partido, por lo tanto, siguió igual. El enésimo error de Codina y Paredes a punto estuvo de suponer el 3-0 en el inicio del segundo tiempo. Cata Coll, ya sin máscara, evitó poco después el tanto de Ludmila y solo un centímetro de longitud en su bota impidió el de Iheniffer tras un córner.

España lo intentó a la deses-

perada, sobre todo en acciones a balón parado, pero la defensa brasileña del área pequeña fue brillante. Y llegó el tercero, en un contragolpe en el que el larguero parecía salvar al combinado nacional, pero en el que la fragilidad en defensa acabó condenándolo.

Ya en el minuto 76, Tomé se acordó de Alexia y, durante diez minutos, se vio a la mejor España. Salma recortó distancias y Putellas a punto estuvo de hacer el 3-2 en dos ocasiones. Hasta que un nuevo error de Cata acabó con cualquier esperanza, por mucho que Salma maquillase el marcador en el 103. Queda ahora la consolación, al menos, de intentar ganar una medalla en los primeros Juegos del combinado femenino, pero lo cierto es que el trauma de Marsella perdurará en el tiempo.

# España sueña en la arena para terminar con una sequía que se prolonga 20 años

A. L. REDACCIÓN / LA VOZ



El voleibol playa está presente en los Juegos Olímpicos desde VOLEIBOL PLAYA Atlanta 1996. Esta de París

es, pues, la octava edición en la que está presente esta disciplina en la que España solo ha logrado un podio, en el 2004, cuando la pareja formada por Javier Bosma y Pablo Herrera alcanzó la final, cayendo ante el equipo brasileño y colgándose finalmente la plata. Por eso, esta tarde, con el conjunto masculino y el femenino luchando por meterse en semifinales, puede pasar directamente a la historia del combinado nacional.

Veinte años después de aquella segunda posición en Atenas, Pablo Herrera tiene la opción de volver a las semifinales. Esta vez, junto a Adrián Gavira, con el que había caído en octavos de final en los últimos tres Juegos. Se enfrentarán a los actuales campeones olímpicos, los noruegos Anders Mol y Christian Soerum (21 horas, RTVE y Eurosport).

Daniela Álvarez y Tania Moreno son la primera pareja española que alcanzan los cuartos de final en unos juegos, y ahora van a por más. Se enfrentan a las canadienses Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson (17 horas, RTVE y Eurosport).

# España golea a Canadá y llega pletórica a semifinales

# LAURA MARTÍN / COLPISA



España se divirtió y mostró carácter en los cuartos de final ante una Canadá incapaz de entender qué le estaba

pasando. Lo que le pasó por encima fue un equipo superior, muy superior, que no soltó la adrenalina ni el ataque en ningún momento. Las de Miki Oca se meten en semifinales con confianza y metiendo miedo (18-8).

En la piscina de La Défense, España lo apostó todo al ataque. Con una Elena Ruiz, 19 años, que lee el waterpolo como si llevara toda su vida. En realidad, la lleva. Y suyo fue el primer gol para despertarse de los nervios. Se habla de ella por su juventud y

su presencia en la piscina, pero fue un compacto conjunto español el que construyó un muro alrededor del objetivo de la semifinal. Para una ronda tan cerca a las medallas, se esperaba mayor resistencia. Y lo intentó Canadá, apoyada por un sector de la grada, pero no le salieron las jugadas, ni las ideas, ni los pases. España se lo impidió, Martina Terré en la portería lo anuló todo. Solo al final del segundo cuarto intentaron reaccionar las canadienses, dos goles y un lanzamiento al palo de Maica García las mantuvieron mínimamente en el partido, y se fueron al descanso con una diferencia de seis goles (10-4).

Con tanta superioridad, hubo espacio para que todas participasen. Los cinco primeros goles es-

pañoles tuvieron la firma de cinco jugadoras diferentes. Una participación colectiva que se multiplicó tras el descanso, porque Terré siguió con una efectividad altísima (67 %) y Paula Crespí, Bea Ortiz y Elena Ruiz siguieron de dulce al ataque. Tres tantos más en el tercer cuarto, bloqueada la portería, 3-0 de parcial.

En el cuarto, hubo algo de relajación en la parte española, casi rendición en la canadiense, que mantuvo la ilusión con los tantos de Verica Bakoc, cinco de cinco al final del choque. Pero ante el tímido empuje rival, por fin los cánticos españoles, «España, España, España», que celebró el final del partido con efusividad en una esquina de la piscina, donde se dirigieron las jugadoras para compartir la alegría por el pase.

# CANADÁ

Gaudreault; Lekness (1), Crevier, Wright (1), Mimides, McDowell, Bakoc (5), Lemay-Lavoie (1), McKelvey, Browne, Paul y la Roche.

# **ESPAÑA**

Ester; Piralkova (1), Espar (2), Ortiz (3), Pérez, Crespí (3), Ruiz (4), Peña (1), Forca (2), Camus, García (2) y

PARCIALES POR CUARTOS: 2-6, 2-4 (4-10 al descanso), 0-3 y 4-5. ARBITROS: Blanchard (Francia) y Markopoulo (Grecia). Eliminadas: Maica Garcia, Browne y Paul. INCIDENCIAS: París La Défense Arena.

Plácido choque para entrar en la penúltima ronda con confianza, sin desgaste e ilusión.

Mañana, tratará de asegurarse una medalla ante los Países Bajos.

# El cuadro masculino se mide hoy a la campeona del mundo, Serbia. en cuartos de final

REDACCIÓN / AGENCIAS

18

Pese a ser el único equipo capaz de ganar sus cinco compromisos en la fase de grupos, España afronta hoy un durísimo encuentro en los cuartos de final del torneo de waterpolo masculino. Repetirá la última final del Europeo, donde se impuso el conjunto de David Martín, contra la vigente campeona mundial, Serbia (14 horas, La 1 y RTVE Play). El combinado balcánico se complicó la vida al perder 14-11 contra Estados Unidos e Italia. «Nos apetece mucho, creo que es nuestro momento», avanzó Alberto Muñárriz.

# Miguel Méndez, el infalible señor de los títulos

El entrenador vigués, que lo ganó todo a nivel de clubes, rescató a la selección femenina en su peor momento y hoy busca en París llevarla a semifinales

X. R. CASTRO

VIGO / LA VOZ



Cuando Miguel Martínez Méndez (Vigo, 1967) tomó el mando en septiembre del 2021, la selección había tocado

fondo en lo deportivo al quedarse fuera del Mundial y vivía una guerra civil con ataques directos hacia el exseleccionador Lucas Mondelo. En semejante clima, Jorge Garbajosa, entonces presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), apostó sobre seguro y le encargó la reconstrucción al técnico más laureado del baloncesto femenino español. El resultado fue un subcampeonato de Europa, un billete en el Preolímpico y un cruce hacia la ilusión en los Juegos de París, porque España afronta esta sobremesa (14.30 horas, La l y Eurosport) la ronda de cuartos ante Bélgica, su verdugo en la final continental.

Miguel Méndez es el señor de los títulos, con mayúsculas. Lo fue en sus comienzos en el Celta, ganando una liga y una Copa y poniendo los cimientos para hacer de la escuadra celeste una de las grandes canteras (Alba Torres, Laura Nicholls, Tama-

ra Abalde... y, más tarde, María Araújo y Raquel Carrera) y cuando los problemas económicos tocaron a la puerta en Vigo, hizo las maletas y se fue a un equipo sin historia como el Rivas madrileño para darle una Copa y una final four. Ahí entró en el radar de los grandes de Europa, pasó por Italia para ganar todos los torneos domésticos por partida triple con el Schio y, acto seguido, llegó a su vida el mejor equipo del mundo FIBA, el Ekaterimburgo ruso, con el que ganó tres Euroligas y una colección de ligas y copas en Rusia.

Allí vivía solo pero en permanente contacto con Vigo, su lugar en el mundo, cuando Garbajosa le llamó para apagar el incendio y Méndez, que no se cansa de repetir que la selección «es lo máximo», aceptó el convite con la única condición de poder compatibilizar los dos banquillos, un problema menor teniendo en cuenta su capacidad de trabajo, su profundo conocimiento del baloncesto (de equipos y jugadoras) y también su audacia y atrevimiento, dos características que le han acompañado a lo largo de su carrera. Además, aunque sea un hombre de ideas fijas y convicciones profundas, también cuenta con un talante dialogante que entonces era esencial.

La dualidad duró muy poco. El tiempo que Putin tardó en lanzar la primera bomba sobre Ucrania. «No tocaba vivir en un país en guerra y pensar en bloqueos directos», dijo de vuelta. Era el mes de marzo del 2022, el año del Mundial que España vio por la tele como enve-

Desde entonces, y pese a vivir una época de cambios y un paulatino relevo generacional, la selección ha recuperado todo su esplendor de la mano de Miguel

Méndez. Sin estrellas ni grandes referencias anotadoras, pero con un juego coral basado en una colección de sistemas defensivos y con la convicción de que ningún partido está perdido. Por eso hicieron una remontada imposible ante China,

salvaron los muebles con Puerto Rico, vencieron a Serbia y ahora van directas a la yugular de Bélgica. Sin presión, porque el objetivo era jugar en París el cruce de cuartos de final.

nenada herencia del pasado.

Colección de títulos. Ganó tres Euroligas con el Ekaterimburgo y



subcampeón de Europa, REUTERS



«Uno de los motivos por los que

Juegos. Estamos muy motivados

acepté la selección fueron los

# Países Bajos esfuma el sueño del oro español con un duro castigo (4-0)

PÍO GARCÍA PARÍS / COLPISA



Sobre el tapete azul del estadio Yves-du-Manoir desplegó Países Bajos su artillería y España no tuvo más remedio que

acatar la ley del más fuerte. No hubo discusión, pese al entusiasmo del equipo de Max Caldas, y los soldados naranjas ocuparon todos los espacios, se impusieron en casi todos los duelos y marcaron todos los goles. España, que acababa de firmar la gesta de eliminar a Bélgica, tuvo que rendirse ante los neerlandeses y despedirse de la final olímpica. Pero la medalla sigue estando ahí, al alcance, y los red sticks no tienen tiempo para llorar por la leche derramada. Si esta selección atrapa el bronce, habrá conclui-



Basterra, ayer. EUROPA PRESS

do un campeonato brillante, muy por encima de las expectativas. Su rival será Alemania (mañana a las 14 horas, RTVE y Eurosport).

En el primer cuarto hubo igualdad sobre el césped. España controló bien las acometidas temibles de los Países Bajos y pudo incluso adelantarse en el marcador en el minuto 5, cuando la bola le cayó a Marc Reyne den-

tro del área. Solo ante el portero. Reyne alzó el stick, controló la pelota, la bajó y disparó a puerta. Los reflejos de Blaak impidieron el primero. No hubo más ocasiones por ningún bando hasta la jugada desgraciada del minuto 12. Calzado arrolló a Hoedemakers cuando conducía la bola por el área española y los árbitros decretaron un penalti stroke, que es el penalti ordinario: el lanzador solo ante el guardameta. El especialista neerlandés, Jip Janssen, no falló y en el segundo cuarto los neerlandeses consolidaron su superioridad, sentenciando el duelo ya en la segunda parte. Los españoles lo intentaron, pero no hubo manera. A falta de siete minutos, se sabían ganadores y ya estaban pensando en la final. Los españoles, mientras tanto, se centraban ya en el bronce.

# Serbia-Estados Unidos y Francia-Alemania, mañana en las semifinales de baloncesto

LA VOZ / AGENCIAS



Francia-Alemania (17.30 horas, RTVE Play) y Serbia-Estados Unidos (21 ho-

BALONCESTO

ras, RTVE Play) serán mañana los partidos de semifinales en el torneo olímpico de baloncesto masculino de París 2024.

Los tres rivales que cortaron el paso de España en la fase de grupos se despidieron ayer en los cuartos de final. En el partido de la mañana. Alemania hizo honor a su título de campeona del mundo y pasó por encima de la Grecia de Giannis Antetokounmpo. Venció 76-63 un duelo donde la estrella de los Bucks fue el máximo anotador, con 22 puntos.

Después Serbia apeó a Australia tras una prórroga (95-90) y con un Nikola Jokic estelar, autor de 24 puntos.

La anfitriona, Francia, también se mostró superior a Canadá en un duelo en el que los norteamericanos siempre fueron a remolque (82-73). Yabusele aportó 22 tantos en un duelo donde Wembanyama realizó un trabajo más oscuro.

Estados Unidos, por último, arrasó a Brasil (87-122), pese a los 30 puntos anotados por Bruno Caboclo.

# **CUARTOS DE FINAL**

| Partido               | Resultado |
|-----------------------|-----------|
| Alemania-Grecia       | 76-63     |
| Serbia-Australia      | 95-90     |
| Francia-Canadá        | 82-73     |
| Brasil-Estados Unidos | 87-122    |

# RODRIGO CORRALES PORTERO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

# «Este equipo nunca se rinde»

«Tenemos opciones de soñar porque la gran victoria ante Croacia nos da mucha confianza», razona el meta de Cangas ante los cuartos de hoy

P. ALONSO

PARÍS / ENVIADO ESPECIAL

Bronce en Tokio, bronce en los Mundiales del 2021 y 2023, y tres veces medallista del Europeo, Rodrigo Corrales (Cangas, 1991) repasa la hora de la verdad para la selección en los Juegos. La conversación arranca con la victoria sobre Croacia en la última jugada todavía muy fresca y la mirada en los cuartos de hoy ante Egipto (9.30, La 2). «Empezamos muy bien la primera fase, luego tuvimos partidos muy competidos ante Suecia y Alemania que perdimos dando la cara hasta el final. Y contra Croacia tuvimos otro partido parejo. Sabemos lo que es esta selección; nos va a costar contra todo el mundo, pero también podemos ganarles a todos. Estamos en cuartos, con mucho trabajo, y con opciones de soñar, porque la última victoria nos da mucha confianza; fue un subidón. Egipto está entrenado por Juan Carlos Pastor y sus equipos nunca son fáciles», razona.

# -Ya sabían que el grupo iba a ser muy parejo, peleadísimo.

—Los dos grupos, con equipazos que se clasifican el último día. Y también ha pasado en el balonmano femenino. Las circunstancias de los juegos son diferentes: muchos partidos, menos jugadores de lo habitual, descansar es complicado en pisos de ocho o nueve personas, caminas mucho... Es difícil, pero, esto va es saber adaptarse, competir, luchar por un sueño. Y lo estamos haciendo. Con ilusión, llevamos ya desde el 19 de junio entrenando, y no queríamos que se acabase aún. -¿Qué ha sido lo mejor de la

# selección hasta ahora?

—Bueno, para mí tanto en los momentos buenos como en los que hemos perdido, se ha visto que este equipo nunca se rinde. Contra Suecia íbamos perdiendo por seis goles, pero vol-



El portero de Cangas, durante el partido contra Alemania. BERNADETT SZABO REUTERS

vimos para enganchamos al partido. Alemania parecía que nos dominaba, y conseguimos ponernos por delante. Para mí, esa sensación de que puede pasar de todo con nuestro equipo me da mucha confianza, sabiendo que contra Egipto también puede ser lo mismo.

# —¿Qué tienen que mejorar?

 Después del partidazo contra Croacia, no sé qué decir. Todo lo que pasa es fruto de la emoción, del cansancio, de la tensión. Ya que puedes decir que al final podríamos haber metido algún gol más, pero su portero está inspirado. Hay nervios, hay tensión, hay emoción, son los Juegos Olímpicos. No pienso tanto en mejorar, sino en mantener las cosas buenas que nos han traído hasta aquí. Después del bronce de Tokio, usted decía que no tenían a los

# «Me sigue haciendo la misma ilusión estar aquí con la selección que la primera vez que vine»

## mejores jugadores, pero sí a un gran equipo.

—Y hoy sigo pensando lo mismo. Victorias como la del domingo ante Croacia lo ratifican. Somos una auténtica familia, un equipazo, tenemos un ambiente genial, sabemos que todos podemos estar en cualquier momento con un rol importante para el equipo y estamos concentrados, ayudándonos, vibrando unos con otros. ¿Has visto el banquillo contra Croacia? Es una pasada. Este equipo es algo más que un sueño. Y así lo estamos viviendo.

#### —¿Cómo valora su aportación hasta ahora?

-Estoy contento. He tenido minutos contra Suecia, contra Alemania un poco menos, contra Japón también. Y Gonzalo ha hecho dos partidazos contra Eslovenia y Croacia, así que al final estamos ahí para ayudar. Llevamos muchos años juntos. Lo que quiero es que pare él, llegar lo más lejos posible y después, por mi parte, estar preparado, como pasó en el Mundial el año pasado y en otras ocasiones. No es fácil, hay que estar fuertes mentalmente. Y yo estoy muy contento porque, en primer lugar, me sigue haciendo la misma ilusión estar aquí que la primera vez que vine. Y, con esta gente, más. Estoy con confianza, con ganas de comerme el mundo si me toca salir y ayudar al equipo.

El español Ayoub Ghadfa, COE

# Ayoub Ghadfa, con el bronce ya asegurado, busca la final ante el francés Aboudou

REDACCIÓN / LA VOZ



El boxeador malagueño Ayoub Ghadfa apura esta noche (22.18 horas, RTVE

BOXEO Play) sus opciones de estar en la final del

boxeo olímpico de más de 92 kilos, hecho que conseguirá si vence al púgil francés Djamili-Dini Aboudou-Moindze.

Con el bronce ya asegurado, Ghadfa intentará dejar el mismo impacto que en las dos rondas previas. En los octavos de final, superó al kazajo Kamshybek Konkabayev, bronce en Tokio, por decisión divida. En los cuartos de final, mostró su golpeo más brillante y su juego de piernas, excelente para un atleta de su tamaño, y secó al armenio Davit Chaloyan, al que se impuso por decisión unánime.

Aboudou-Moindze, por su parte, superó en octavos al argelino Mourad Alg Kadi y en cuartos al ecuatoriano Gerlon Congo, ambos por decisión dividida (4-1). De vencer, Ghadfa se enfrentaría en la final al vencedor del choque entre el alemán Nelvie Tiafack y el uzbeko Bakhodir Jalolov.

# GOLF

# Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, a por sus terceros juegos

El golf femenino español se encomienda a dos de sus mejores jugadoras, la pamplonesa Carlota Ciganda y la malagueña Azahara Muñoz, que entre hoy y el sábado afrontan en el recorrido de Le Golf National su tercer reto olímpico, tras haber estado tanto en Río como en Tokio. Ciganda y Muñoz, veteranas del LPGA Tour, salen a por todas en el campo de Guyancourt. EFE

# «Esto llega por el trabajo de toda una vida»

Corrales tiene el máximo respeto por Egipto, el rival de hoy en cuartos. «Son un equipazo. En Tokio le ganamos el bronce, pero nos costó mucho. Son campeones de África, están entrenados por Pastor, con mucha disciplina táctica... Antes, los equipos africanos tenían mucha calidad física, pero tácticamente se perdían un poco; pero Pastor les ha dado esto. Ellos se ven fuertes, pero tenemos otra oportunidad».

# -Una vez en cuartos, ya se puede pensar en la medalla.

 Bueno, hemos ganado el diploma. Contra Croacia, para nosotros era como un partido de octavos. Seguiremos con la misma tensión ante partidos que se van a decir al final. Después de llevar tanto tiempo entrenando, queremos pensar en algo más, pero con prudencia. Podemos hacerlo, pero Egipto es un señor equipo. —De la tristeza de los estadios

# vacíos de Tokio se ha pasado a un ambientazo brutal en escenarios impresionantes en París.

—Sí. Tenemos ganas de jugar en Lille, un estadio de fútbol para el balonmano. Me recuerda al Mundial del 2023 en Estocolmo. El ambiente que se ha vivido en París, no solo en nuestro deporte, sino en todo, es una pasada. Es una gozada porque después de Tokio nos hacía ilusión a todos los deportistas.

# —¿Qué le llega de Cangas?

—iOstras! Mucho apoyo, mucho ánimo. Porque la gente sabe que esto no llega por el trabajo de un mes, sino por el de toda una vida. En Cangas conocen a todo el equipo, que ha jugado allí. A mí lo que más me gusta es ver la emoción de mis amigos, mi familia, que todos vivan lo mismo que yo. Todo eso me hace muy feliz. Espero devolverles algo por los ánimos que me llegan.

# «Como mínimo, está al nivel de febrero»

Yulenmis Aguilar, a quien su lesión de hombro le ha dado una tregua, afronta la calificación de jabalina con el reto de lanzar 63 metros y plantarse en la final

X. R. C. REDACCIÓN / LA VOZ



lar está para repetir, como mínimo, los 63,90 metros que lanzó el pasado mes ATLETISMO de febrero. Lo di-

ce la persona que más la conoce, que le dio cobijo en Galicia cuando llegó el último día de diciembre del 2020 y que la entrena desde entonces, Raimundo Fernández, el gurú de la jabalina en esta esquina de Europa. Si la gallega de adopción es capaz de repetir ese lanzamiento esta mañana (11.50 horas, RTVE Play y Eurosport) en la calificación de lanzamiento de jabalina, estará en la final, ya que el corte requerido es de 62 metros o, en su defecto, firmar una de las doce mejores marcas. Un corte accesible si su maltrecho hombro la respeta.

El 2024 está siendo un año de sonrisas y lágrimas para esta cubana que ya vivió unos Juegos Olímpicos con su país de nacimiento. Fue en Río en el 2016. Lanzó 54,94 metros y se quedó fuera de la final. Por una parte, Aguilar fue capaz de lanzar 63,90 metros en febrero (la actual décima marca mundial del año), obtener la nacionalidad española por la vía de la carta de naturaleza el pasado mes de abril, ganar su primer Campeonato de España (el 30 de junio con una marca de 59,85 metros) y debutar en una competición internacional (Campeonato de Europa) con España. Pero, en Roma, no pudo pasar de los 57,27 metros porque la lesión de hombro que arrastra desde hace mucho tiempo le jugó una mala pasada.

# **Gabrielle Thomas** impide el doblete de Julien Alfred en la velocidad femenina

REDACCIÓN / LA VOZ

La diminuta isla de Santa Lucía sumó su segunda medalla en los Juegos de París, pero en esta ocasión no pudo ser de oro como en los 100 metros. Julien Alfred, la campeona olímpica del hectómetro, tuvo que conformarse con la plata, porque la final de los 200 se la llevó la americana Gabrielle Thomas (21.83 segundos). Hoy (20.02 horas) será el turno de las semifinales del 200 masculino con Noah Lyles a la cabeza.



Precisamente, esa dolencia es que la marcó en gran medida la

temporada hasta llegar a los Juegos de París. «Es una lesión que arrastra desde hace mucho tiempo, pero esta vez se le complicó y estuvimos compitiendo en malas condiciones. Es una lesión perenne, la arrastrará a lo largo de su carrera con altibajos, con momentos buenos y malos», comenta Raimundo Fernández, que no oculta que a final de temporada tendrán que sentarse con el doctor Arriaza para decidir el trata-

Pero en los últimos meses, la dolencia ha remitido y el Nacional de La Nucía fue un esperanzador punto de inflexión. «Ahí comenzó a levantar un poquito la cabeza y luego, en Maia, volvió a lanzar por encima de los 60 metros. Todo está fluyendo bastante bien ahora», indica el técnico coruñés. En estos momentos, la jabalinista no tiene dolor y ha recuperado parte de las amplitudes y la fuerza. «En París va a estar a un nivel como antes de lanzar los 63 metros o incluso mejor», vaticina.

La todavía plusmarquista mundial en categoría sub-20 con un registro de 63,86, logrado en el año 2015, afrontará la calificación encuadrada en el grupo B y con el objetivo de lanzar los 62 metros que pide la organización para poder acceder a la final del sábado (19.30 horas).

Estar en la ronda definitiva sería la mejor manera de confirmar que Yulenmis está de vuelta tras un doloroso proceso. «Llegó en unas condiciones muy malas. Tenía las rodillas y los brazos destrozados. Sus primeros seis meses en A Coruña fueron un calvario de fisioterapeutas, médicos y rehabilitadores», comentó en una ocasión a La Voz Raimundo, con quien se puso en contrato Aguilar desde Cuba para solicitarse que la entrenase. Tres años y medio después de aquella llegada, Yulenmis tiene en su mano meterse en una final olímpica. El primer paso para después animarse a soñar en grande.

# Finot bate el récord de Europa de 3.000 obstáculos bajando de nueve minutos

REDACCIÓN / LA VOZ

miento a seguir.

Alice Finot, la francesa afincada en Ponteareas, hizo la carrera de su vida, bajó por primera vez de los nueve minutos y estableció un nuevo récord de Europa con una marca de 8.58,67. Sin embargo, se quedó sin medalla. Entró cuarta por detrás de tres africanas voladoras que protagonizaron el 3.000 obstáculos más rápido de toda la historia olímpica, firmando un récord del campeonato. Lo hizo Winfred Mutile Yavi, nueva campeona olímpica con un tiempo de 8.52,76.

La carrera salió lanzada desde el primer metro. Siete africanas se pusieron en cabeza, pero la campeona de Europa no se cegó y se mantuvo en el segundo grupo. Así fueron pasando las vueltas, con Finot encabezando la segunda unidad, pero sin contactar con un grupo de cabeza del que comenzaban a caerse atletas.

A toque de campana, en la última vuelta, la atleta que entrena el vigués Manu Ageitos pegó un cambio de ritmo descomunal, comenzó a recoger cadáveres y le faltaron metros para poder atrapar el bronce. No obstante, su cara era de felicidad después de meterle un tajo de siete segundos a su anterior marca.

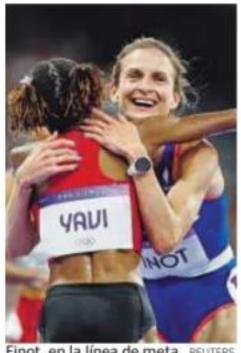

Finot, en la línea de meta. REUTERS

# Ingebrigtsen es mortal: fuera del podio del 1.500 con récord de campeonato

REDACCIÓN / LA VOZ

Jakob Ingebrigtsen protagonizó la gran sorpresa del atletismo en los Juegos de París.

En este caso, en el plano negativo, porque el que era vigente campeón olímpico de los 1.500 metros, fue sobrepasado



por tres atletas en la recta final y se quedó fuera del podio. En el milqui más rápido de la historia en unos Juegos, se impuso el estadounidense Cole Hocker con un tiempo de 3.27,65, nuevo récord olímpico.

Jakob hizo lo de siempre. Tirar del grupo y endurecer la carrera, pero el desenlace nada tuvo que ver con el habitual. Desde la última curva comenzaron a apretarle los rivales y el noruego no tuvo cambio para responderles, cediendo puestos de un modo paulatino hasta quedar relegado a la cuarta posición.

Ganó el americano Hocker, el británico Josh Kerr fue segundo y el estadounidense Yared Nuguse completó un podio del todo inesperado.

# 110 VALLAS

# Asier Martínez aprovecha la repesca y pasa a semifinales

El navarro Asier Martínez accedió a las semifinales de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París al finalizar segundo su serie de la repesca disputada en el Estadio de Francia. El vallista navarro, en la primera serie de repesca, fue segundo con 13,46, a solo cuatro centésimas del ganador, el estadounidense Freddie Crittenden.

# TRIPLE SALTO

## Jordan Díaz, la opción más clara de medalla, afronta la calificación

Jordan Díaz es la principal baza del atletismo español para sumar una medalla de atletismo en los confines del estadio. El cubano nacionalizado, flamante campeón de Europa, afronta esta tarde (19.15 horas) la calificación del triple con el objetivo de saltar los 17,10 metros que marcó la organización como corte (o las doce mejores marcas). Iván Pedroso es su técnico.

# «Quiero irme con la cabeza alta»

Adrián Ben abre el 800 en deuda con su equipo, su familia y sus seguidores, y muy crítico con la «chafullada» del sistema de repescas de los Juegos

#### **PAULO ALONSO**

PARÍS / ENVIADO ESPECIAL

Acaba de salir de la sesión con el fisioterapeuta, y solo piensa en descansar, entretenerse en la habitación de la villa olímpica de París y disfrutar de sus segundos Juegos. En la pista. Porque no es ningún novato ni está aquí para hacerse fotos. «Estoy nervioso, como siempre, Si no lo estuviera, significaría que vengo aquí a vivir la experiencia. Y yo ya he sido olímpico [quinto en Tokio 2020], ya he vivido la experiencia. Disfruto los Juegos, sí, y el lunes estuvieron mis padres en la villa, está mi pareja [la atleta Águeda Marqués], que ha hecho marca personal. Y ya está. No es mi primera vez, ya conozco a los atletas, nos vemos en las carreras... Estoy concentrado, intentando estar lo más tranquilo posible, y con muchas ganas de hacerlo bien», matiza Adrián Ben (Viveiro, 1998) con su sensatez de siempre y el poso de un veterano que todavía no es. Y se sincera sobre una cierta incomodidad ante el inicio hoy de su desafío de los 800 metros con las series (11.55, La 1). «Esta última semana no he tenido las mejores sensaciones, pero será parte del proceso, porque se acerca la cita, serán algo de nervios. Tanto puedo llegar a la final, como quedarme ya fuera. Pero esto es para todos», razona el campeón de Europa en pista cubierta del 2023 y cuarto del último Mundial. Y se arranca a comentar el nivelón de su distancia. «Con Emmanuel Wanyonyi y Djamel Sedjati tendría que pasar algo muy raro para que no estuvieran en la final, pero aún así... Y Marco Arop, el campeón del Mundo... Pero no le veo la final asegurada a nadie, ni a ellos, que tienen una marca de 1.42 por el 1.44 mío. Pueden pasar tantas cosas... Hay que tomar buenas decisiones, ser inteligente», explica antes de declararse abiertamente contrario sobre el peculiar sistema de competición de los Juegos.



El atleta de Viveiro, ayer por la tarde en la villa olímpica de París con la bandera gallega. PAULO ALONSO

Por primera vez en un gran evento no habrá series, semifinales y final de 800 y otras distancias, sin margen de error. World Athletics permite ahora que los eliminados en las mangas iniciales tengan una repesca para acceder a semifinales. «Me parece una chafullada criminal. Solo alguna persona lo defiende para que así se tenga una segunda oportunidad ante un día malo. Pero el deporte se trata de eso. ¿Cambiamos las finales y las medallas también por si alguien ese día no se encuentra bien? No funciona así».

# El formato de competición

En el 800 habrá seis series de ocho atletas y pasarán a la final tres por manga. Los otros 30 se repartirán en cuatro repescas que salvarán al ganador de cada una y a dos atletas por tiempos. «Te podía tocar una serie lenta o rápida, pero es así para todo el mundo. Ahora eliminas seis plazas directas y hay 30 atletas que aun-

«Tanto puedo llegar a la final, como quedarme ya fuera. Pero es para todos»

«Quiero disfrutar de estar aquí, de lo que hemos sufrido y entrenado. Lo mejor de esto no es sacar las medallas, sino que aflore todo el trabajo»

que pasen en la repesca, lo harán corriendo una carrera más. Aquí no he visto aún a un repescado avanzar luego a la final, por el desgaste. Yo prefiero hacer jugármelo a una carta. Ahora hay una serie menos y tienen encima más nivel, pero hay una ronda más con la repesca, y más venta de entradas, aunque lo pague el atleta», denuncia. El formato, en todo caso, no altera la tradicional estrategia de Ben. Ir a su ritmo, no tirar, no volverse loco, esperar su momento. «No he tirado nunca, no soy ese tipo de atleta, y no voy a tirar ahora. A mí me benefician las carreras rápidas, y creo que esta lo será. En el 800, si tú corres, puedes hacer tu mejor marca personal tú solo».

# La gente de los malos momentos

Ben siente que compite en nombre de mucha gente y solo se exige esfuerzo. «Nunca un español ganó la medalla del 800. Quiero disfrutar de estar aquí, de lo que hemos sufrido y entrenado. Lo mejor de esto no es sacar las medallas, sino que aflore el trabajo que hay detrás. Quiero irme de vacaciones con la cabeza alta. No solo por mí, sino por todos los que trabajan conmigo, el servicio médico, mi entrenador, mis padres, la gente que me escribe cuando las cosas no salen. Es tanto esfuerzo y tanta gente...».



Julia Benedetti. YOAN VALAT EFE

# Laso, con 15 años, séptima de la final de Park; y Benedetti acabó decimoséptima

PARÍS / EUROPA PRESS



SKATE

La skater española Naia Laso fue séptima en la final femenina de la modalidad de park, mientras

que antes la coruñesa Julia Benedetti, de 19 años, se quedó fuera de la final por las medallas, tras su decimoséptima posición en la fase preliminar.

A sus 15 años, Laso había accedido a la cita definitiva por el podio tras firmar con 82,49 puntos la séptima mejor nota de las rondas preliminares. La skater de Bermeo, que el pasado marzo ganó la prueba de Dubái del WST y que ha superado hace poco una lesión de clavícula, logró esa puntuación de 82,49 en su segundo ejercicio de maniobras.

ñarla durante la sesión vespertina en la Plaza de la Concordia, pues obtuvo 70,27 puntos en su tercera rutina de trucos a lo largo de la mañana y solo avanzaban ocho competidoras a la final. Pese a sufrir varias caídas, sobre todo una justo al inicio de su segunda participación olímpica, Benedetti se reivindicó en la tercera manga.

# SKATEBOARDING

## Danny León y Alain Kortabitarte se estrenan hoy

Tras la participación de Naia Laso y Julia Benedetti, los dos representantes masculinos en la categoría de park, Danny León y Alain Kortabitarte, se estrenan hoy (12.50 horas, RTVE Play) en la eliminatoria previa de los Juegos de París. Para clasificarse a la final, que tendrá lugar esta misma tarde (17.30 horas, RTVE Play), los españoles deberán finalizar entre los ocho mejores. LVG

# «La lesión de Carolina Marín me ha dejado destrozado»

Ben está todavía impactado por la lesión del sábado de Carolina Marín, su amiga y compañera en la residencia Joaquín Blume durante años. «Con todo el respeto del mundo, en los deportes individuales te desahogas con los tuyos. Si no estás, no puedes pedir el cambio. Si Alcaraz no está bien no puede pedir que le sustituya Nadal. Pienso mucho en

eso, que el deporte es así de duro», comenta antes de volver a la lesión de Marín cuando tenía muy cerca el pase a la final olímpica de París. «Carolina es muy amiga mía y su lesión me ha dejado destrozado. Solo la gente que se dedica a esto sabe lo que hay detrás, el esfuerzo, y lo que pasa cuando te lesionas. Si cometes un error es distinto, pero una lesión nunca está en el guion», reflexiona Ben antes de volver a la parte personal. «Si ya es buena como jugadora de bádminton, es una persona el doble de buena. Siempre está ahí apoyando. ¿Que pasen estas cosas quiere decir que la vida es injusta? La vida es así... El bádminton no entiende de buenas personas y de malas personas. Entiende de gestos,

y de suerte. La suerte no es para los perdedores. Lo dice siempre mi entrenador, [Arturo Martín]: la suerte siempre hace falta. Para tomar buenas decisiones, para tener buenos gestos, para estar en el momento exacto cuando hace falta», concluye el atleta gallego. A la espera de que la fortuna le sonría hoy en la primera serie del 800.



# Jordi Xammar y Nora Brugman disputan hoy la Medal Race con el podio abierto

MARSELLA / AGENCIAS



Jordi Xammar y Nora Brugman afrontarán hoy (15.43, RTVE Play y Max)

la Medal Race como segundos en una general muy igualada, con lo que la lucha por el podio está muy abierta, tras disputarse ayer dos de las tres últimas regatas previstas en la última jornada de la serie clasificatoria

Los españoles, números uno del ránking internacional y vigentes campeones de mundo, acabaron segundos en la general después de firmar esta iornada un tercero y un sexto puesto antes de que se quedaran sin viento en la bahía de Marsella para disputar la tercera, con lo que al final han sido ocho las mangas clasificatorias.

de la clase 470 mixto.

#### Sus opciones de medalla

Xammar, que afronta sus terceros Juegos, y Brugman, debutante olímpica, asegurarán la medalla de bronce si son cuartos en la Medal Race y la de plata si son segundos, mientras que el oro es seguro si son primeros y le sacan cuatro barcos a los austríacos.

Los barceloneses suman 31 puntos tras un descarte, mientras que los primeros en la clasificación, los austríacos Lara Vadlau v Lukas Maehr, tienen 24. Terceros son los japoneses Keiju Okada y Miho Yoshioka, con 35, y cuartos los suecos Anton Dahlberg y Lovisa Karlsson (39), que completan el cuarteto que se perfila en la lucha por los metales.

# Pacheco y Barrio se despiden

Los grancanarios Tara Pacheco v Andrés Barrio, tripulación española de la clase Nacra 17, disputó ayer la cuarta y última jornada clasificatoria para la Medal Race y, al quedar undécimos en la general, que se sitúan por un puesto fuera de la regata por las medallas que se disputará hoy y en la que parten como líderes los italianos Ruggero Titta y Caterina Banti.

Tara Pacheco, de 35 años y olímpica por cuarta vez (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), y su paisano Andrés Barrios, de 24 años, y que debuta en unos Juegos, se despiden de una prueba en la que tenían la ilusión de entrar en la Medal y aspirar a llevarse un diploma olímpico.

# MARÍA DE VALDÉS NADADORA OLÍMPICA

# «Ojalá le ponga la guinda a mi pastel»

La malagueña del Liceo competirá mañana, si el Sena lo permite, en la final de aguas abiertas, a la que llega como subcampeona del mundo

PABLO CARBALLO

REDACCIÓN / LA VOZ



«Con una previsión meteorológica favorable y un análisis prospectivo, World Aquatics y París 2024 siguen con-

fiando en que las pruebas de natación maratón se desarrollen según lo planeado». Esta fue la versión oficial, tras suspenderse ayer el entrenamiento previsto en el Sena, en el que tenía previsto participar María de Valdés Álvarez (Fuengirola, 1998), la malagueña con placa del Liceo coruñés, inscrita para nadar (mañana, 7.30 horas, RTVE Play) los 10 kilómetros en aguas abiertas. De Valdés, con la que conversamos unos días antes de viajar a París, se presenta como subcampeona del mundo, solo por detrás de la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, oro olímpico en Río 2016.

# -Esa plata en Doha fue el punto y seguido que necesitaba.

—Es que el año había sido muy complicado. Por la lesión que tuve, que me obligó a operarme, y porque falleció mi padre, que era un pilar en mi vida. Me generó mucha incertidumbre, no sabía cómo iba a rendir, si iba a ser capaz de gestionarlo. Con la ayuda de la gente que me rodea y de mi psicóloga salí adelante y esa plata me ha ayudado mucho en un aspecto importante.

# —¿En cuál?

—En el de creerme lo que soy. A mí me costaba mucho verme en la élite, aunque entrenara para ello. La medalla me ayudó a ver de lo que soy capaz. Lo necesitaba interiormente para llegar a París con confianza. Lo más importante es que los nervios, que los voy a tener, no me sobrepasen para dar lo mejor de mí. He estado mucho tiempo preparándome para ese día, espero disfrutarlo.



# —¿Qué final espera en París?

-Va a haber muchísima igualdad. Las doce o trece primeras van a estar en la lucha. Con las estadounidenses y las australianas hay que contar siempre. La neerlandesa es otra apuesta segura. Las francesas nadan en casa. Mi objetivo es estar delante, codo con codo, hasta el final. Voy a intentarlo hasta el último suspiro. Esta ha sido mi mejor temporada y ojalá pueda ponerle la guinda a mi pastel. Luego, a ver qué pasa. El resultado es un número, no siempre muestra lo que hay detrás. Me gustaría estar entre las ocho mejores.

-En su caso, como en el de los deportistas que vienen de destacar en mundiales, no sé si las

# expectativas son un lastre.

-Bufff, es que es muy difícil gestionar eso. Todo el mundo te somete a bastante presión, muchas veces de forma inconsciente. Es inevitable. En su cabeza piensan que como ya has ganado la plata, ahora irás a por el oro. Que todo lo que no sea una medalla estará mal. Y tú sabes que el deporte no funciona así. Yo sé que igual que fui segunda en el Mundial, pude acabar cuarta o séptima, porque estuvo todo muy reñido. Llevo un recorrido muy grande, de ocho, diez años en la élite, todas tenemos baches, y llegar hasta aquí ya es muy complicado, está al alcance de muy pocas. Hay muchas compañeras que se han quedado a las puertas y todas queremos luchar por las medallas. Sería un sueño, claro. Y lo voy a intentar. Pero son mis primeros Juegos y hay que darse un baño de realidad de vez en cuando.

## —¿Qué fórmula busca para concentrarse antes de una prueba importante como esta?

-Me aíslo bastante. Veo las redes sociales lo mínimo, no me gusta ni escribir guasaps. Me viene bien airearme, pasear. Echo de menos poder entrenarme un poco más al aire libre. De pequeña, no me gustaba nada la lectura. Ahora me va bien para evadirme. Estoy con un libro que se llama «Si crees en los sueños, ellos se crearán» (Albert Espinosa). Y me pongo mis casquitos. La música es otra forma de escaparme.

#### —¿Qué suele escuchar?

 Depende de cómo me haya ido el día. Durante las competiciones, reguetón para motivarme. Después de entrenarme, prefiero algo más tranquilo. Melendi o El Canto del Loco, por ejemplo. A Dani Martín lo vi en concierto en A Coruña.

#### —Ahora que habla de A Coruña. ¿Por qué le llevó su historia allí?

—Este deporte estaba ya en mi familia. Mi tío fue nadador, a mi padre también le gustaba. Apuntaron a mi hermana mayor a la piscina y ya sabes cómo son estas cosas. Donde va una, van las dos. A mí ni me preguntaron. Me enganché y me metí en el club de Fuengirola. Cuando estaba allí, Jesús (De la Fuente, su técnico en el Liceo) llamó al que era mi entrenador para ofrecernos una beca a los dos. Lo hablamos y aceptamos. Quería probar la experiencia. Al segundo año en A Coruña, mi entrenador tuvo un problema personal y se marchó. Yo estaba a gusto, hablé con Jesús, y me quedé con él. Hace casi ocho años. Nunca me arrepentiré, he aprendido mucho allí. No solo a nivel profesional, también personal.

# Nos hemos preparado en altura para una llegada al esprint

Jesús de

emos sacrificado el desfile de la ceremonia inaugural, y la convivencia en la villa, con el objetivo de prepararnos hasta el último instante y llegar a la prueba en el punto máximo de forma. En

la Fuente Jos últimos días en Sierra Nevada, antes de viajar a París, nos hemos centrado en aspectos muy específicos. Uno ha sido intentar ganar consumo máximo de oxígeno, por eso fuimos a concentrarnos en altura. Eso nos va a ayudar muchísimo. El otro, trabajar mucho las llegadas. Hay muchas probabilidades, viendo las marcas y lo que ha sucedido en los últimos Juegos Olímpicos, que la prueba pueda decidirse al esprint. Por eso he insistido mucho en el trabajo de los metros finales. Otra cosa es que pueda haber un cambio de estrategia en el último momento, para el que también debemos prepararnos, si la carrera se rompe antes de lo que nosotros esperamos. Tenemos expectativas de luchas por la medalla, pero no será fácil. Llegar como subcampeones del mundo hará que nos tengan más vigilados.

A Sharon van Rouwendaal, la actual campeona del mundo, la vimos entrenar en Sierra Nevada. Estuvo concentrada cinco semanas y va pletórica, en un nivel altísimo. No creo que quiera desaprovechar esta oportunidad a sus 29 años. Yo contaría también con la alemana Leonie Beck. Las americanas y las australianas siempre las contemplas, aunque llegan un punto por detrás de las que se entrenan en Europa, y para mí la gran incógnita, porque no las conozco, son las chinas. Tienen potencial para sorprenderte con cualquier cosa.

Jesús de la Fuente es el entrenador de María de Valdés en el Liceo

# PARIS () 2024

#### Medallero Olímpico 1. EE. UU. 24 31 31 22: 20 16 2. China 58 14 12 35 9 3. Australia 4. Francia 13 16 19 48 12 15 5. Gran Bretaña 6. Corea del Sur 11 8 26 29 12 7. Japón 6 8. Italia 9 10 26 9. Países Bajos 5 6 19 5 17 10. Alemania 8 4 26. ESPAÑA 1 3

# El taekuondo español se concede opciones de medalla en sus cuatro categorías

REDACCIÓN / AGENCIAS



El taekuondo abre el telón hoy (desde las 9.00, RTVE Play) en París con nuevas opciones de medalla para Espa-

ña, lideradas por Adriana Cerezo, que ya fue plata en Tokio 2020, y en Adrián Vicente, segundos cabezas de serie en sus respectivas categorías. Javier Pérez Polo y Cecilia Castro completan la selección española.

En el Grand Palais 134 taekwondistas pelearán durante cuatro días para repartirse las ocho medallas, dos por jornada, de los pesos olímpicos, distintos (la mitad) a los del resto de competiciones del circuito. Cerezo y Vicente competirán ya hoy, en -49 y -58.

# España se aferra a sus opciones de subir al podio en natación artística

REDACCIÓN / AGENCIAS



El equipo español de natación artística se aferró a sus opciones de subir al podio tras situarse, a falta de la rutina acrobá-

ras, RTVE, Max), en la tercera plaza, tras concluir cuarta en la rutina libre. España, que contabiliza un total de 633,6119 puntos, no pudo defender el segundo puesto ante el empuje de Estados Unidos, que tras un brillante ejercicio, aventaja ya en casi diez puntos a las españolas, pero lograron resistir el acoso de Japón, el gran rival por el podio.

#### LO MEJOR DE HOY

#### ATLETISMO

#### España persigue otra medalla en marcha, esta vez con los relevos mixtos La 1, Eurosport 1 y RTVE Play

Después del gran éxito de las pruebas individuales, en donde España logró una plata en la prueba femenina y un bronce en la masculina; ahora parte como favorita en los relevos mixtos. Miguel Ángel López, Laura García-Caro, Álvaro Martín y María Pérez serán los representantes del equipo nacional.

#### TAEKUONDO

#### Cerezo y Vicente, opciones de podio olímpico Eurosport 2, La 1 y RTVE Play

Desde las 9.00

La subcampeona olímpica Adriana Cerezo, en -49 kilos; y Adrián Vicente, en -58; disputan hoy la competición de los Juegos de París con esperanzas de podio. La prueba arranca a las 9.00; los cuartos de final son desde las 14.30; las semifinales desde las 16.21 y la lucha por las medallas desde las 20.19.



#### BALONMANO

#### Cuartos de final masculinos: España - Egipto La 2 y RTVE Play

9.30

Los Hispanos, con el gallego Rodrigo Corrales, afrontan el cruce de cuartos de final ante Egipto, un combinado dirigido por el exseleccionador español Juan Carlos Pastor.

#### ESCALADA

### Alberto Ginés busca la remontada en dificultad Eurosport 2 y RTVE Play

10.00

Segunda jornada de la prueba combinada masculina. Los escaladores buscarán las ocho plazas que dan acceso a la final, con la disputa de la prueba de dificultad, la especialidad del español Alberto Ginés, obligado

#### ATLETISMO

a remontar.

#### Estreno de Adrián Ben los 800 metros

La 1, Eurosport 1 y RTVE Play 11.55

El gallego Adrián Ben, diploma en los Juegos de Tokio, disputa la primera ronda de los 800 metros; con el cartel de uno de los favoritos.

#### **ESCALADA**

#### Desenlace de la velocidad femenina, con Romero Eurosport 2 y RTVE Play

12.35, 12.46 y 12.54

La española Leslie Romero afronta los cuartos de final con una misión casi imposible. Doblegar a la polaca Miroslaw, que ostenta el récord del mundo. Las semifinales y la final son a continuación (12.46 y 12.54).

#### WATERPOLO

#### Cuartos masculinos: España - Croacia La 1 y RTVE Play 14.00

Partido clave para España, que pasó la primera ronda invicto; y que se juega el pase a la lucha

por las medallas ante Croacia.

#### BALONCESTO

#### Cuartos femeninos: España - Bélgica Eurosport 2 y RTVE Play

Después del éxito del baloncesto femenino español, en la modalidad del 3x3, ahora es la selección tradicional la que busca emularlas. Afronta los cuartos de final ante Bélgica después de

firmar una brillante primera fase.

#### VELA

#### El 470 español se juega la medalla en la regata final RTVE Play

14.43

Si el viento lo permite, Xammar y Brugman buscarán el oro.

#### VÓLEY PLAYA

#### Cuartos para Daniela Álvarez y Tania Moreno La 1 y RTVE Play

17.0

Daniela Álvarez y Tania Moreno disputan los cuartos de final ante Canadá.

#### NATACIÓN ARTÍSTICA

#### Rutina acrobática La 1 y RTVE Play

19.30

España, que fue segunda en rutina técnica, buscará remontar puntos frente a China olímpico.



#### **ATLETISMO**

#### Cuatro finales, con Alekna buscando su récord Eurosport 1 y RTVE Play

Desde las 18,15

Cuatro nuevas finales. A las 18.15, la pértiga femenina, con la australiana Nina Kennedy favorita; a las 20.25 el disco masculino, con el lituano Alekna buscando batir su récord mundial; a las 21.20 los 400 metros y a las 21.43 los 3.000 obstáculos, ambos masculinos.

#### VÓLEY PLAYA

#### Cuartos de final para Herrera y Gavira La 2 y RTVE Play

21.00

Los veteranos Pablo Herrera y Adrián Gavira, en su mejor momento, están firmando unos grandiosos Juegos de París. Tendrán un complicado duelo de cuartos ante Noruega.

#### BOXEO

#### Ayoub se juega el pase a la final olímpica de -92 kilos Eurosport 7 y RTVE Play

22.18

El español Ayoub Ghadfa disputa la semifinal contra el francés Djamili-Dini Aboudou.

### LO MEJOR DE MAÑANA



#### PIRAGÜISMO

#### Las finales de K4 con Portela, García, Arévalo y Germade

La 1 y RTVE Play

13.40

La final de K4 femenina, con la leyenda Teresa Portela y Carolina García, es a las 13.40. A continuación es la de K4 masculino, a la que optan Arévalo y Germade.

#### NATACIÓN

#### De Valdés afronta las aguas abiertas Teledeporte y RTVE Play 7.30

El río Sena alberga la prueba femenina de aguas abiertas, con la presencia de María de Valdés, plata mundial.

#### PIRAGÜISMO

#### Estreno de Antía Jácome en C1 200 metros RTVE Play

10.30

Primera ronda de C1 200 metros femenina con la presencia de la gallega Antía Jácome.

#### HOCKEY HIERBA

#### La lucha por el bronce del equipo español RTVE Play

14.00

España, que perdió la semifinal contra Países Bajos, disputa el encuentro por el bronce.

#### ATLETISMO

#### Cinco nuevas finales Eurosport y RTVE Play

Desde las 20.00

El estadio de atletismo vive las finales masculinas de jabalina (20.25), 200 metros (20.30) y 110 vallas (21.45); y las femeninas de longitud (20.00) y 400 metros (21.25).

### PARÍS, A RAS DE JUEGOS

# El fracaso según Portela, la táctica según Ben



Alonso

elipe VI era príncipe la última vez que se acercó a ver palear a Teresa Portela la mañana de las malditas 198 milésimas. No había quien consiguiera hacer dejar de llorar a la fenomenal palista de Cangas, a la que un

ligero despiste en la salida le había dejado sin la medalla que merecía en los Juegos de Londres 2012. Nueve años después, saldó la deuda en Tokio. Y ayer, después de haber recibido la felicitación cariñosa por sus séptimos Juegos del príncipe que ahora es rey, la subcampeona olímpica de piragüismo dejó una reflexión: «No existe el fracaso. Porque la vida consiste en caer, caer y caer, y eso no es un fracaso, es un aprendizaje para ir hacia adelante. Fracaso es no intentar algo. Por eso para mí no existe. Independientemente del puesto que consiga aquí un deportista, habrá dado un paso más».

Portela sabe de lo que habla. Porque construyó un palmarés interminable al tiempo que la medalla olímpica se le resistía. Hoy tiene una plata y el hito de haber sido ya siete veces olímpica. Con el contador a cero de la vanidad, no se ha puesto ni una vez el vídeo de su plata de Tokio. Los vídeos de las leyendas los ha agotado Adrián Ben, que hoy inicia su participación en los 800 metros: «Las finales de los Juegos y de los Mundiales las he visto todas, todas las que hay en YouTube. Me gusta estudiar mucho las carreras, desglosarlas enteras; voy atrás y adelante pensando en qué se equivoca cada uno, para aprender algo cada vez. Las de Rudisha no tiene sentido verlas porque era otro rollo». De tanto estudio sacó una lección. Comportarse en carrera como en la vida. Como es. Correr a su ritmo, sin dejarse llevar. Y le da resultado. Como a Portela. Así nunca hay fracaso.



El Compos presentó la camiseta junto a la mesa de trabajo de un orfebre. SANDRA ALONSO

# Manu Barreiro: «Vamos a transitar mucho, pienso que estamos en el buen camino»

Manu Barreiro es el jugador de la primera plantilla que participó en el acto de presentación de la nueva indumentaria. El delantero se muestra optimista de cara a la campaña que se avecina.

El ariete avanza que se verá un equipo distinto al del pasado curso: «Creo que va a ser un Compos diferente, más intenso, más enérgico, con gente con mucha hambre, gente muy joven que tiene ganas de triunfar, ir para arriba. Vamos a transitar mucho. Seguimos una línea, en los entrenamientos, en la que el equipo se siente cómodo. Pienso que estamos en el buen camino».

Asume que a los veteranos de la plantilla les tocará cargar más con el peso de la presión y liberar a los jóvenes «de lo que supone llevar este escudo, para que puedan hacer su fútbol, porque es gente muy válida que puede aportar mucho».

Desgrana cuáles son las principales consignas que está tratando de implantar el cuerpo técnico: «Nos pide que seamos un equipo protagonista con balón, que busquemos cuanto antes la portería rival. Evidentemente, si



Manu Barreiro, sandra alonso

podemos tener el balón y someter al rival, lo haremos. Pero creo que vamos a ser un equipo que va a ser muy agresivo y que intentará hacer daño al rival en cualquier mínimo error que tenga. Esa verticalidad y ese afán de protagonismo desde el principio van a ser fundamentales».

Son premisas que ya estaban sobre el tapete la pasada campaña. Barreiro apunta que ahora hay una ventaja, ya que «hay más tiempo y el equipo está más amoldado a lo que quieren».

Cuando se le comenta que parece estar describiendo el fútbol de la selección española en la Eurocopa, argumenta que «no estaría mal», sobre todo si el resultado es el mismo.

Sea como fuere, insiste en el mensaje positivo: «Se ve un equipo que tiene mucha hambre entrenando, mucha ilusión, muchas ganas. Muchos vienen incluso de 
categorías inferiores a la Segunda RFEF, pero con unas cualidades tanto técnicas como individuales muy buenas. El tiempo dirá si ha sido un acierto o no, pero el equipo a mí me transmite 
muy buenas sensaciones».

Esa percepciones enlazan con la pretemporada que está viviendo: «Está saliendo muy bien. No había apenas lesiones, hasta el percance de Álvaro en Boiro, que nos trastoca un poco a nivel grupal. Pero, bueno, creo que estamos en una línea muy buena, el cuerpo técnico está sabiendo llegar al jugador. A nivel físico creo que estamos muy bien. Personalmente me encuentro mejor que otros años, así que a ver si se traduce en resultados».

# El Compos escoge el color negro para su segunda equipación

El club y Ourives de Compostela se alían para promocionar la platería y el azabache

M. G. REIGOSA

SANTIAGO / LA VOZ

Rozas, Merelles, Louzao, Regueira... No son los últimos fichajes de la Sociedad Deportiva Compostela sino los políticos que acudieron a la convocatoria del club para presentar la camiseta con la que jugará esta temporada cuando no vista los habituales colores azul y blanco, y que se llevaron uno de los primeros ejemplares con su nombre serigrafiado en la espalda.

El club y la agrupación Ourives de Compostela se unen para impulsar un proyecto que tiene por objeto poner en valor oficios como los vinculados a la platería y el arte del azabache, históricamente ligados a la ciudad y al Camino de Santiago. Y una de las iniciativas que se enmarcan en dicho acuerdo es ese color negro y negro brillante del azabache que será el que luzcan los jugadores tanto en el panta-lón como en la camiseta.

El Compos también se compromete a organizar en al menos cinco desplazamientos una exhibición de cómo se trabaja el azabache, en lugares emblemáticos de cada uno de esos cinco destino. Muy probablemente será en los viajes a Valladolid, Salamanca, Santander, Ávila y Avilés. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de llevarse una muestra de regalo. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Axencia Galega de Turismo, la Diputación y el Concello.

El presidente de Ourives de Compostela, Enrique Fink, se mostró muy satisfecho de que «o Compos faga súa a cor do acibeche, para ser embaixador da cidade e dun símbolo tan picheleiro. Continuamos implantando o plan estratéxico aprobado en 2.019 para salvar estes oficios, e iniciativas como esta son de enorme relevancia para nós, polo que supoñen de difusión e posta en valor. Necesitamos incorporar novas vocacións, e tamén que o mercado demande un produto tan simbólico para Compostela».

Miguel Fernández, director general del club, también expresó su satisfacción ante la etapa que se abre: «Cando nos fixeron a proposta desde o gremio, non puidemos dicir que non. O Compos ten que ser un estandarte da cidade, e poucas cousas son máis picheleiras que os ourives. Estamos moi ilusionados coa iniciativa, e convencidos de que será un éxito».

El acto de presentación estuvo respaldado por el director de la Axencia Galega de Turismo, Manuel Merelles; el responsable de Turismo de la Diputación, Xosé Regueira; la teniente de alcalde María Rozas; y la concejala del área de Turismo, Miriam Louzao.

#### Ya a la venta

A partir de este miércoles ya estará a la venta la camiseta azabache, por un precio de 59,95 euros. Inicialmente, solo las tallas S, M y L, pero hacia finales de semana el club espera que ya estén disponibles las demás.

Entre tanto, el primer equipo prosigue con su trabajo de puesta a punto de cara al inicio de curso, en una semana sin partidos amistosos. Esa circunstancia permite incrementar las cargas de trabajo y disponer de más sesiones dobles, como la programada para esta jornada.

El sábado 17 el Compos disputará un triangular en Ordes junto con el Bergantiños y el Ourense. Y busca rival para otro ensavo previo a esa fecha.

# El Obradoiro confirma la renovación de Álvaro Muñoz

SANTIAGO / LA VOZ

Era un secreto a voces, pero el Monbus Obradoiro no confirmó hasta última hora de la tarde la renovación de Álvaro Muñoz, que se apresta a encarar su sexta campaña en Sar. El capitán se mostró muy satisfecho con el acuerdo: «Daremos guerra un año más. Estoy muy feliz de renovar en mi segunda casa, que es Santiago. Tengo mucha ilusión en esta temporada y la afrontaremos todos juntos. Seguro que será apasionante». El director general, Héctor Galán, también bendice la continuidad: «Es un jugador importantísimo por todo lo que supone dentro y fuera de la pista. Ahora mismo está en proceso de recuperación de una lesión que sufrió a mediados de la temporada pasada, pero está cumpliendo los plazos y las sensaciones son muy buenas».

# Los veteranos del Dépor y el Celta juegan el sábado en Portonovo por las víctimas de la ELA

REDACCIÓN / LA VOZ

Los equipos de veteranos del Deportivo de La Coruña y del Celta de Vigo se enfrentarán este sábado en Portonovo en la decimoséptima edición del trofeo Manolo Martín en favor de las víctimas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que tendrá lugar en el campo de Baltar. La integridad de lo recaudado será destinado a los afectados por la enfermedad, así como a sus familias y sus cuidadores.

El partido ha sido impulsado con el objetivo de que las víctimas de la ELA «sean amparadas en igualdad de trato con el resto de las personas enfermas de cualquier patología con la cobertura sociosanitaria que precisen para vivir con dignidad».

Existen dos vías diferentes para aportar a la causa: la compra de entradas para presenciar el partido, que están disponibles a un precio de 10 euros para los adultos y de 5 para los niños, o el aporte libre vía donación a la fila 0 creada a tal efecto.

El número de cuenta bancaria habilitado por la Confederación Nacional de Entidades de ELA para aquellos que quieran aportar a la causa es el ES38 2100 3689 2422 1021 4377. +

LA SEÑORA

# Dña. Carmen Vázquez Sánchez

(Viuda de Luis Verea Taboada)

Falleció el día 6 de agosto de 2024, después de recibir los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad

— D. E. P. —

Sus hijos, Carmiña (†), Luis, Javier, Manolo, Ana y Daniel Verea Vázquez; hijos políticos, Jero, Carmen, Margarita, Mª Carmen, Manu y Cristina; nietos, Jalecho, Sami y Fátima; Alejandra y Lucía; Cristina, Paula y Javier; Patricia, Manuel e Inés; Javier y Beatriz; nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Día del entierro: Hoy miércoles, día 7.

Hora de salida del tanatorio: A las siete y media de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las OCHO MENOS CUARTO.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Boimorto.

Velatorio: Tanatorio Cardelle de Boimorto.

Boimorto, 7 de agosto de 2024

www.cardelle.es - Tel. 981 508093





LA SEÑORA

# Dña. Carmen Vázquez Sánchez

(Viuda de Luis Verea Taboada)

Falleció el día 6 de agosto de 2024, después de recibir los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad

- D. E. P. -

#### Consejo de Administración de Tejas Verea.

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

Día del entierro: Hoy miércoles, día 7.

Hora de salida del tanatorio: A las siete y media de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, a las OCHO MENOS CUARTO.

Iglesia y cementerio: Parroquiales de Boimorto.

Velatorio: Tanatorio Cardelle de Boimorto.

Boimorto, 7 de agosto de 2024

www.cardelle.es - Tel. 981 508093



+

EL SEÑOR

#### D. Juan Méndez Castro

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su esposa, Rocila (Edita); hijo, Suso; nieto, Brais; hermanos, Ricardo, Vicente y Misael; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy miércoles, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, con salida de la capilla ardiente a las cinco.

Cementerio: San Vicente de Meirás.

Funeral: En dicha parroquia, a continuación del sepello.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala 3.

Narón, 7 de agosto de 2024

www.albia.es - Tel. 981 330427



†

#### EL SEÑOR

### D. Francisco Silva Barro

(Viudo de María Teresa Castaño Velayos)

Falleció el día 6 de agosto de 2024, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hijos, Francisco, Agustín y María Luisa; hijos políticos, María de Fátima Díez, Teresa Alamán y Davor Simic; nietos, Davor, Pedro, Agustín, Javier y Teresa; nietos políticos; hermana, María Luisa; hermana política, María Pilar Vázquez; sobrinos, sobrinos políticos, primos, demás familia y Alcides Ismael Vera (cuidador).

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy miércoles, a las SEIS de la tarde, en la igi

Funeral: Hoy miércoles, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. A continuación sus restos mortales serán incinerados en el Crematorio San Roquiño.

Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 3.

Pésame: tanatorio@sanroquino.es

As Pontes, 7 de agosto de 2024

(Funeraria y Crematorio San Roquiño)



#### EL SEÑOR

#### D. Tomás Seco Pena

(Viudo de Dolores Fernández Gato)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Hijos, Javier y Mercedes; hijos políticos, Yolanda y Juan Carlos; nietos, Eros y María; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Incineración: Hoy, en la intimidad familiar.

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana y llegada al cementerio a las DOCE.

Cementerio: Roupar (Xermade).

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala 2.

Roupar, 7 de agosto de 2024

Correduría Cascudo - www.albia.es - Tel. 981 330427





#### LA SEÑORA

# Dña. Josefa Aneiros López

Falleció en O Val, el día 6 de agosto de 2024, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposo, Juan López Gómez; hijo, Ramón (†); hija política, Sara; nieto, Juan; nieta política, Laura; bisnietos, Ramón y Martín; sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy miércoles, día 7, con salida del Tanatorio San Lorenzo a las DOCE de la mañana, en dirección al cementerio parroquial de O Val.

El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Maria a Maior de O Val; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala "Magnolio" nº 3 - Ferrol.

O Val (Narón), 7 de agosto de 2024

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo. Tel. 981 330950



+

LA SEÑORA

# Dña. Antonia Gómez Vázquez

(Toñuca de Paradela) (Viuda de Carlos Rúa)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Hoy miércoles, día 7, a la UNA de la tarde, en la capilla del tanatorio.

Cremación: A continuación, en la intimidad familiar.

Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1. Tarabelo, 58 - Sada (A Coruña).

Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 7 de agosto de 2024

www.funerariaapostol.es - Tel. 981 621992



LA SEÑORA

### Dña. Amelia García López

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

— D. E. P. -

Su esposo, Ángel Souto Mosquera; hijos, Julio, Mar, Miguel y Belén Souto García; hijos políticos, José Fernández, Silvia Agrelo y José Freire; nietos, Dani, Anahí, Lorena, Icía, Aldara y Lucía; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Día del entierro: Hoy miércoles.

A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Julián de Mandayo donde, a las SEIS, se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este, se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar.

Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4 - Oza dos Ríos.

Tarrío - Mandayo (Oza-Cesuras), 7 de agosto de 2024

(Funeraria La Merced. Tel. 981 792028 - www.funerarialamerced.com)



LA SEÑORA

# Dña. Justina Jesusa De Prado Carro

(Susy) (Perito Mercantil)

Falleció el día de aver en compañía de sus seres gueridos, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

#### Su esposo, José Luis Sánchez Seco y sus hijos, José Luis y María Jesús.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy, día 7, a las DOCE de la mañana.

Hora de salida para el entierro: Hoy, día 7, a la UNA de la tarde.

Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, c/ Rafael Baixeras).

Se oficiará un novenario en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (PP. Redentoristas) del 8 al 16 de agosto, a las SEIS de la tarde.

Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Pompas Fúnebres, S. A. - Tel. 981 294511



#### EL SEÑOR

### D. José Luis Vicente Ortiz Fontenla

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 68 años de edad

-D.E.P.-

#### Su esposa, Liana García Madrigal; hijos, César y Consuelo y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy, a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Hora de salida para la cremación: Hoy, a las CUATRO de la tarde.

Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.

Hogar funerario nº 2 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Pompas Fúnebres, S. A. - Tel. 981 294511





#### LA SEÑORA

# Dña. Josefa González Chas

(Viuda de D. Carlos Coira Cancela)

Con profundo amor y agradecimiento por la huella que has dejado en nuestras vidas Falleció el día 5, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad - D. E. P. -

Sus padres, José González Ferreiro (†) y Josefa Chas Amil (†); hermanos, Manuel (†), Andrés (†), Asunción (†), Evangelina (†) y Lola González Chas; sobrinos, demás familiares y amigos. Especial mención y agradecimiento infinito por parte de nuestra familia a: Mónica Fernández Rojo, Lili Rodríguez Costa, Ana María González Pedreira, María Lorenzo, Carolina y Beatriz "ángeles incondicionales" que estuvieron a su lado día y noche, brindándole los mejores cuidados que un ser humano puede tener. Ruegan una oración por el etemo descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio, día 8, a las CUATRO Y CUARTO de la tarde.

Hora de la cremación: Día 8, a las CINCO de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - Coruña.

Tanatorio Servisa - Coruña, sala nº 1. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña. Tel. 981 252282 SERVISA.



#### LA SEÑORA

#### Dña. María del Pilar Barbeito Iglesias

(Viuda de José María Longueira Ogando, Marmolista)

Falleció ayer, a los 67 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

- D. E. P. -

Sus hijos, José Luis, Jezabel y María Alfonsina Longueira Barbeito; nietos, José María y Alejandro; madre, María Iglesias Sánchez (viuda de Luis Barbeito López); hermanos, Luis Miguel, Ana María, Roberto Luciano y José María: hermanas políticas, Carmen Reino, Lourdes Folgar y Raguel García: cuñado, Manuel; sobrinos, primos y demás familia.

Conducción del cadáver: Hoy miércoles, con salida del tanatorio a las CINCO de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y sepelio a continuación, en el cementerio municipal de esta villa.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo. Tel. 981 701505.

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 7 de agosto de 2024

Tanatorios Crematorio Grupo Bergantiños



Consulta el archivo de esquelas www.lavozdegalicia.es/buscador

#### LA SEÑORA

# Dña. María Teresa Cabezas Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Su hermana política, Isabel; sobrinos, Pacucho y Tito, Fernando, María del Mar, María José y Gelo, Toni, Tomás y Marita; primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral, c/ Rafael Baixeras).

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es



EL SEÑOR

### D. José Manuel González Muñoz

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

- D. E. P. -

Sus padres, Elvira (†) y Nenucho (†); hermano, Jorge (†); sobrina, Tania; sobrino político, Santiago; tios, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana.

Hora de la cremación: Hoy, a las ONCE de la mañana.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, Tel. 981 142390 - www.albia.es



EL SEÑOR

### D. José María Taboada Sánchez

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

-D.E.P.-

Su esposa, Mari Carmen Pan Deza; hijos, Ana y Carlos; hijos políticos, Gustavo y Marta; nietos, Juan, Carmela y Sabela; hermanos, Manolo y Luís; hermanas políticas, Maruja e Isabel; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Vicente de Elviña hoy, a las SEIS de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

Hora de salida para el entierro: Hoy, a las seis menos cuarto de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña. A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es



#### O SEÑOR D. Celso Miragaya López

Finou en Vilasusá (Mariz), o día 6 de agosto de 2024, aos 73 anos de idade

- D. E. P. -

A súa esposa, Elvira Maciñeiras Varela; fillos, Clemente, Sonia e Celso Miragaya Maciñeiras; fillos políticos, Pili, Paco e Rosa; netos, Claudia, Sergio e Iria; irmáns, Angelito, Pepe e Eliana; irmáns políticos, Viruca, Maribel e Pio; afillado, sobriños, primos e demais familia.

Pregan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver que terá lugar o mércores, día 7, ás CINCO da tarde, dende Velatorios Teixido á igrexa parroquial de Mariz, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso. Terminado este, recibirá cristiá sepultura no pantéon familiar; favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas.

Domicilio mortuorio: Velatorios Teixido, sala 3.

Mariz (Guitiriz), 7 de agosto de 2024



#### EL SEÑOR

# Manuel Fernández Fanego

(Tio Lentes)

Falleció cristianamente, a la edad de 65 años

- D. E. P. -

Su esposa, Nina; hijos, lago y Juan (De Nina); madre, Mercedes; hermanos, Chente y Mercedes; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Dan las más expresivas gracias a cuantas personas testimoniaron su pesar por tan irreparable pérdida y asistieron a la conducción y al funeral celebrado el martes, día 6, en la iglesia parroquial de San Juan de Covas.

Viveiro, 7 de agosto de 2024



**EL SEÑOR** 

# D. José Sousa Santos

(Pepe)

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Su esposa, Mercedes López Grovas; hijos, Diego, Eduardo y Laura; hijos políticos, Sheila Pereira, Tania Rabuñal y Adrián Rubido; nietos, Ana Martina y Carlos; hermanos, Nito (†), Atilano, Ricardo, Jesús y Santiago; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: Mañana, a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Municipal de San Amaro.

Funeral: Iglesia parroquial San Francisco de Asís (PP. Franciscanos) mañana, a las SEIS de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es





EL SEÑOR

# D. José Sousa Santos

(Pepe)

(Cofundador con sus hermanos, Nito (†) y Atilano, del Grupo Gasthof)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

#### Dirección y Personal del Grupo Gasthof.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: Mañana, a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Municipal de San Amaro.

Funeral: Iglesia parroquial San Francisco de Asís (PP. Franciscanos) mañana, a las SEIS de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es



+

**EL SEÑOR** 

# D. José Sousa Santos

(Pepe)

Papá te queremos y nunca te olvidaremos. Tus hijos, Diego, Eduardo y Laura.

Grupo La Piadina y Restaurante La Dolce.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es



+

EL SEÑOR

#### D. José Sousa Santos

(Pepe)

Familia López Cao: Hermanos políticos, Consuelo, Mary, Lourdes, Eduardo y Manolo López Grobas, Manolo Couceiro, Antonio Vázquez (†), Carlos Rico (†), Pilar Rey y Teresa Martínez; sobrinos y demás familia.

Siempre con nosotros.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, Tel. 981 142390 - www.albia.es



EL SEÑOR

#### D. José Sousa Santos

(Pepe

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

— D. E. P. —

Sus hermanos, Nito (†), Atilano, Ricardo, Jesús y Santiago; hermanas políticas, Elsa, Margot, María José, Maricarmen y Loly; tío, Juan Sousa Pérez; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: Mañana, a las CUATRO de la tarde.

Cementerio: Municipal de San Amaro.

Funeral: Iglesia parroquial San Francisco de Asís (PP. Franciscanos) mañana, a las SEIS de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 7 de agosto de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

#### SORTEOS

#### CUPÓN DIARIO DE LA ONCE

MARTES, 6 DE AGOSTO



#### EUROJACKPOT MARTES, 6 DE AGOSTO

**SOLES 9-10** 



# SUPERONCE

MARTES, 6 DE AGOSTO



# LOTERÍA NACIONAL

SÁBADO, 3 DE AGOSTO



Reintegros 4-5-7

#### LA PRIMITIVA LUNES, 5 DE AGOSTO



119.302

8,00 €

#### JOKER

LUNES, 5 DE AGOSTO

0 091 862

#### **GORDO DE LA PRIMITIVA** DOMINGO, 4 DE AGOSTO



| LATILLIELO CE | ave (recentegra) | 0               |
|---------------|------------------|-----------------|
| 5+1           | 1                | 19.068.082,32 € |
| 5             | 1                | 172.311,19 €    |
| 4+1           | 11               | 2.848,12 €      |
| 4             | 182              | 200,83 €        |
| 3+1           | 900              | 46,41 €         |
| 3             | 8.066            | 16,83 €         |
| 2+1           | 14.197           | 7,36 €          |
| 2             | 127.542          | 3,00 €          |
|               |                  |                 |

#### EUROMILLONES

изтипла **2-12** MARTES, 6 DE AGOSTO



#### EURODREAMS

LUNES, 5 DE AGOSTO



#### BONOLOTO

MARTES, 6 DE AGOSTO



mas de profesoris PARC LOGRAS UNA EDUGACION DE SALIDAD



#### ESPEJOS Clavileño

Coloca tantos espejos como regiones tenga el tabiero, de forma que cada una tenga un espejo y la luz procedente de una letra llegue a su igual después de rebotar en tantos espejos como indica el número



que la acompaña. Los espejos reflejan por ambas caras y la solución es única. A la derecha un ejemplo solucionado.

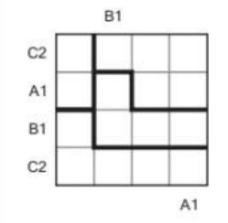



1588

#### O LECER DE ISOLINO Xaquín Marín



XERÓGLIFO Medrano



Quen foi contigo no coche?

Solución anterior: Tes detractores [Tes de tractores]

#### JEROGLÍFICO Alcaraz



Algunos pensaban que no aceptaría

Solución anterior: Ved, era piña. (-A)ve de rapiña.

En las casillas coloreadas, una palabra relacionada con la foto.

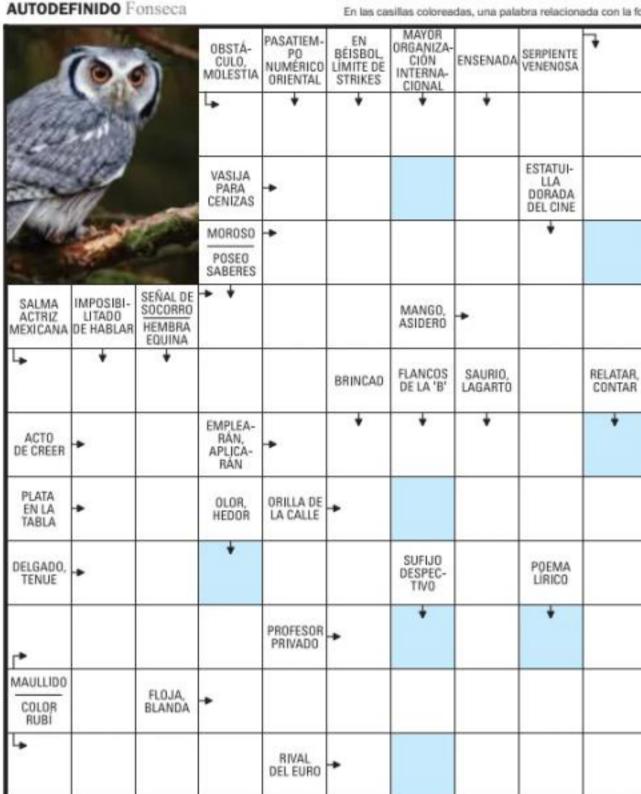

SOPA DE LETRAS Fonseca

¿Cuál es la palabra de la lista que no se encuentra en la sopa de letras?

AZADONASOND JWUOLHYCEEI FOBACKIBPTC HUXAAPKSOPO CIHUASETLAB **VDEJECSHRZE** HFRRAUPCAAR CEOTBNHACDT VLRRFAHRLAI FOAFAEOWMAZ CSUGBHZZIEO

> ARBUSTO, AZADA, AZADÓN, COBERTIZO, CORTACÉSPED, CUBO, FLORES, HACHA, HIERBA, HORCA, HOZ, PALA, PICO, PISCINA, SETO, VERJA

#### CRUZADA Fonseca

Coloca en la cruzada todas las palabras de la lista menos una que es la que podrás formar con las letras que pongas en las casillas coloreadas.

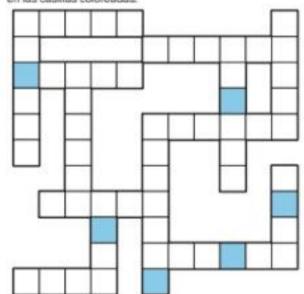

POPA, PROA, VELA, CASCO, GAVIA, MAYOR, SABLE, BALUMA, ESCOTA, LATINA, MÁSTIL. PERICO, QUILLA, TENSOR, PUJAMEN

#### SUDOKU Fonseca

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que no se repita ninguno en la misma fila, columna o región de 3x3 casillas.

|   | 9 |   |   |   | 2 | 8 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | 6 |   |   |   |   |   | 7 |
|   |   | 4 |   | 3 |   | 1 | 5 |   |
| 6 |   |   | 3 | 2 |   | 7 |   |   |
|   | _ | 8 |   | 6 | 1 |   |   | 5 |
|   | 4 | 1 |   | 7 |   | 5 |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 6 |   | 1 |
|   |   | 7 | 1 |   |   |   | 8 |   |

IMAGINARTE JUEGOS [IMAGINARTEjuegos.es]

### **PINCHOS**

Fonseca MEDIA O'AA



Coloca los digitos del 1 al número de circulos de manera que las sumas de los valores que atraviesa cada pincho sea la indicada en su extremo.

de nuevo, y dromos, carrera). 1. m. Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; p. ej., anilina; dábale arroz a la zorra

PALINDROMANZAS Severo Revés

(Del gr. palin, PISTA CASTELLANO: Es decir, de cierta fibra natural a ella entrega esa cosa Solución anterior: Abside ved: isba PISTA GALEGO: Na afirmación do inventor Thomas

Solución anterior: O mago no mar é: será monógamo

el abad.

Solución anterior









#### **DAMERO** Alcaraz

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Ni tú ni yo

Hilo de la caña de pescar

Carruajes con escolta

Nombre de varón

Griterio de personas

Espléndido el banquete

Solución anterior

**8 ERRORES** 

'Recalcitrante' pillo, granuja,

31 14 34 8 48 25 1 22 35 12 49 42 36 23 46 2 19

40 10 26 44 5 13

45 17 6 4 33 28 39 9 15 30 18 7 47 21 27 etc.

Conjunto: Dos refranes.

Clave: Sensación como la de una quemadura.

Solución anterior: Esa es la madre del cordero. El que guarda, halla. Clave: Chequeo.

#### AJEDREZ Alcaraz



Juegan negras y ganan

Solución anterior: 1. T8D+!!, DxT; 2. D6R+, R2T; 3. TxP+!!, PxT; 4. D7A mate.

#### Solución anterior

# **ENCRUCILLADO** AMO OSCULO CRUZ

#### CRUCIGRAMA

|    | A | В | C | D  | E | F | G | H | 1 | J | K |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   | D  | E | В | E | R | E | S |   |
| 2  | G | 9 | 0 | 1  | S | Е | Х | 0 | S |   | Г |
| 3  | Α | S | M | A. |   | A | T | E | T | Α |   |
| 4  | L | U | A |    |   |   | R |   | E |   | R |
| 5  | В | 1 | S | 0  | N | T | E |   |   | C | O |
| 6  | Α | Z | 0 |    | 0 |   | M |   | P | A | S |
| 7  | Ν | A |   |    | ٧ | 1 | 0 | L | E | T | А |
| 8  | A |   | J |    | E |   |   |   | S | 0 | R |
| 9  |   | P | 0 | L  | C | Α |   | М | Α | N | 1 |
| 10 |   |   | S | А  | 1 | N | 0 |   | R |   | 0 |
| 11 |   | R | E | S  | 0 | P | L | A |   |   |   |

#### LOS OCHO ERRORES Laplace



ENCRUCILLADO Ordóñez

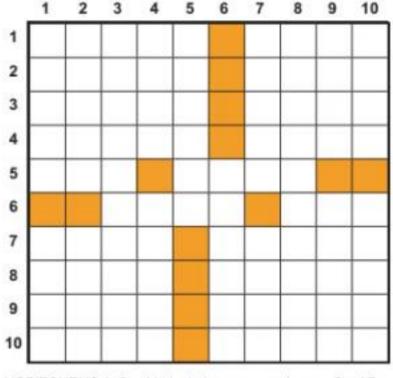

HORIZONTAIS 1. Cantidade de la que se produce ao fiar. | Porción moi pequena de algo. • 2. ... Abeba, capital de Etiopia. | Embarcación pesqueira de popa arredondada. • 3. Líquido branco. | Animadversión. • 4. Peza do calzado. | Envolver. • Pedra sagrada. | Louco. • 6. Vela que permite navegar con ventos fortes. | Langile Abertzaleen Batzordeak, sindicato vasco nacionalista. • 7. Nome feminino. | Figura retórica. • 8. Concello da provincia de Lleida. | Gobernar. • 9. ... Flavia, parroquia que se localiza no sur do concello coruñés de Padrón. | Atrasar. • Facer pasar un líquido por un filtro. | Campo de trigo.

VERTICAIS 1. Ausencia. | Consello Superior de Investigacións Cientificas. • 2. Discorrer. | Aro dobrado que vai no centro do xugo. • 3. Expresión de afecto ou agradecemento. • 4. Proverbio, refrán. | Desafiar. • 5. Planta vivaz da familia das compostas. • Quen anda ás pegas, caza unhas brancas e ... pretas». 7. Temible membro dunha mítica raza antropomorfa do folclore escandinavo. | Tecido formado por mallas. • 8. Rama da medicina que utiliza as radiacións para facer diagnósticos. • 9. Nome feminino galego. | Baixar. • 10. Grande esforzo. | Borro.



CRUCIGRAMA Alcaraz

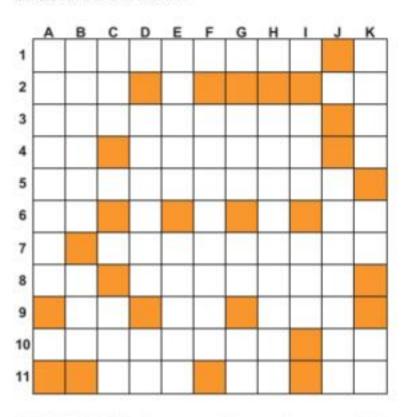

HORIZONTALES. 1: Cuerpo geométrico con cinco caras. 2: Metal precioso. Sexta nota musical. 3: Pena, penita me da (f.). 4: Desplazarse a un sitio. Aceitunos. 5: Aperitivo para abrir boca. 6: Así se acabó el montepio. Sigla de una larga y oscura época histórica. 7: ¡Hasta la (...) estoy de til 8: Inolvidable vinilo, hoy resucitado. Dama aristocrática. 9: Al final del rodapié. Bebe, aunque solo a medias. Conversor de la señal digital en analógica, en el mundo del audio. 10: Tempestad de viento y nieve. Preposición de lugar. 11: Entre esta y la que sigue, jacercaos aqui! Enroque de ajedrez.

VERTICALES. A: Sucedaneo barato del cuero curtido. B: Arcas públicas. Lo viste el calcetín. C: Plural mayestático. La mitad de un envase. D: Parece que llaman a la puerta con los nudillos... Letra bebible. E: Derecho del refugiado político. Costra de óxido sobre el hierro. F: Ojalá me toquen en la loteria... G: Lechuga marina. El neodimio. Ciento uno, en la Roma clásica. H: Parquedad en el comer y en el beber. I: De este modo o manera Ley por antonomasia del mundo societario mercantil. J: Pez como la raya o el tiburón. K: Entre esta, la que sigue y la última, barandilla de una escalera.

# Anuncios Breves

### MARIAN GÓNGO-

RA Parapsicóloga, clarividente, pongo la suerte en su vida. Colaboradora radio, prensa y televisión. Limpiezas mal de ojo. Amarres, talismanes. Amuletos personalizados, garantía total. Si necesita solución a su problema, cuente conmigo. Se hacen consultas por skype o videollamada. Móvil: 609.906.599

MASAJE express sensitivo, sal de la rutina, servicio ducha. 672.359.162

CARMEN echadora de cartas. Quita el mal de ojo. Curandera. 981.880.308/ 669.500.443

#### **PRÉSTAMOS**

con Asnef, nómina, pensión, autónomos o propiedad. Recuperasolvencia.com. 611.331.141



### Enredados - Martín Bastos

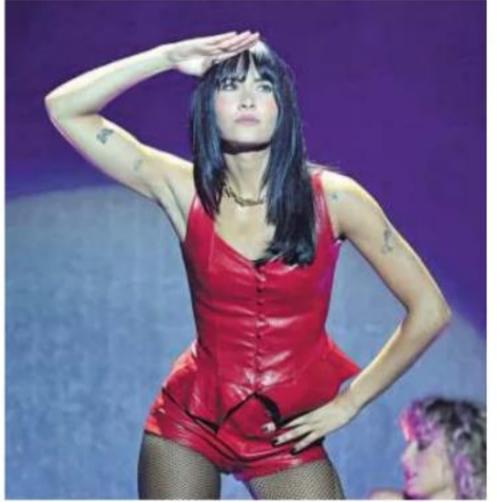

La cantante, en el concierto en Vigo donde se emocionó. OSCAR VÁZQUEZ

# Sebastián Yatra rompe con Aitana unos días antes de irse de vacaciones juntos

Aitana y Sebastián Yatra han roto por segunda vez. Dicen que cuando el río suena, agua lleva, y parece que en esta ocasión el refrán lleva verdad. Las alarmas saltaron el pasado sábado en Vigo, durante el concierto de Aitana en Castrelos, cuando la joven, que acaba de cumplir 25 años, lloró y pronunció unas enigmáticas palabras antes de interpretar la canción Akureyri, que compuso y canta junto Sebastián Yatra.

«Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera», decía sin parar de llorar.

«Pero, sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a estar siempre...», añadía la cantante.

A las lágrimas y el bajón anímico que se pudo ver en la actuación en Vigo de Aitana se une que no se les veía juntos desde el pasado 21 de julio, cuando acudieron al concierto de **Karol G** en Madrid.

Al parecer, según apunta ABC, Aitana se encontraría muy afectada porque fue Sebastián Yatra el que tomó la decisión de acabar la relación, que ya se rompió por primera vez en el otoño del 2023. Aitana y Sebastián Yatra se reconciliaron hace poco, casi al mismo tiempo que lanzaron su última canción juntos, Akureyri, cuyo videoclip grabaron en Islandia. Fue precisamente a la vuelta de ese viaje cuando se les vio juntos de la mano en el aeropuerto.

Hace apenas tres meses, Aitana pasaba por El Hormiguero y hablaba sobre su relación con el cantante. Sobre su posible reconciliación con el colombiano después del lanzamiento del tema que compusieron juntos, la cantante señaló que «hay un montón de especulaciones, pero es que, realmente, nadie sabe nada. Yo tampoco».

«Es verdad que yo soy muy vergonzosa con mi intimidad», dijo. «Esto es una cosa que hemos compartido los dos, como profesionales, queremos que el foco sea la canción y, por supuesto, que nos queremos mucho», explicó.

Al parecer, en esta ocasión habría sido Sebastián Yatra el que decidió romper con Aitana apenas unos días antes de irse de vacaciones juntos. Mientras ella seguía con sus actuaciones, que forman parte de la gira Alpha, Yatra se marchó de vacaciones a la Riviera Maya y el pasado domingo acudió a las gradas del estadio en el que jugaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Algunas informaciones relacionan a Yatra con la actriz **Bú Cuarón**, hija del director de cine **Alfonso Cuarón** y la actriz **Annalisa Bugliani**, de 20 años.

El caso es que al final, la confesión de Yatra en la que admitía que no podía evitar ser infiel parece tener cada vez más visos de realidad.

# ESTE VERANO AVENTÚRATE CON LA MEJOR COMPAÑÍA

CADA SEMANA, UN NUEVO "BEST SELLER" DE AVENTURAS

12<sup>a</sup> entrega

Dersu Uzala - Vladimir Arseniev

5,95€ Domingo 11 de agosto

Desde las intrigas en la Venecia de Arturo Pérez-Reverte hasta los conflictos interplanetarios de H.G. Wells, cada sernana una entrega de pura emoción.

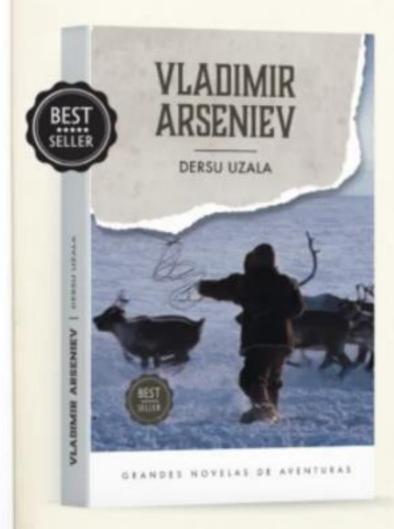

Cuando, en 1906, Vladimir Arseniev, oficial del ejército del zar y explorador, regresó a Moscú tras su primera expedición con mapas de los desconocidos confines de Siberia y fue recibido como un héroe, su primera reacción fue protestar y pedir reconocimiento para el que consideraba el verdadero artifice de la proeza: Dersu Uzala, el cazador Dersu; un hombre sencilio capaz de descifrar con prodigiosa intuición los secretos de la taiga; un guía que salvó la vida a Arseniev y a sushombres en varias ocasiones mientras les descubría los caminos que convertían el bosque profundo en un lugar accesible donde los ussuri, su pueblo, vivían en armonía con la naturaleza. Como tributo a Dersu, Vladimir Arseniev escribió las memorias de sus viajes, que, además de una obra maestra sobre la exploración y la etnografía no científica, son, por encima de todo, un hermoso homenaje a la amistad entre dos espíritus puros y un canto a la naturaleza.

#### Próxima entrega:

Antes de Adán Jack London Domingo 18 de agosto





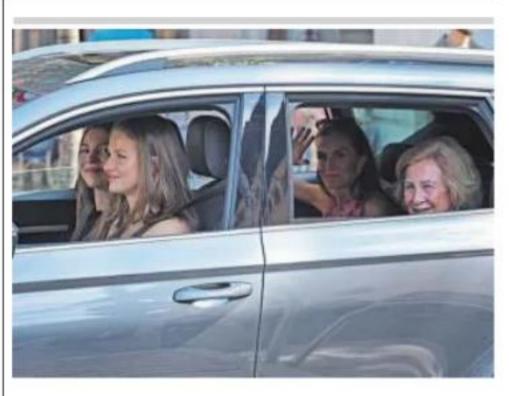

DE PASEO POR MALLORCA

# Leonor conduciendo con su familia

La princesa Leonor ha sido vista conduciendo su propio coche, un Seat Ateca, por el centro de Palma de Mallorca, donde han visitado algunos comercios. La acompañaban su hermana, la infanta Sofía; su madre, la reina Letizia, y su abuela, la reina emérita Sofía. FOTO R. TERREL E.P.

# Richard Gere y su mujer Alejandra contratan a una abogada de Vigo

María Cristina Cores asesora a la pareja en su mudanza a España

E. V. PITA

VIGO / LA VOZ

El actor Richard Gere, de 74 años, y su esposa gallega Alejandra (la oleirense Alejandra Silva, de 41 años) visitarán Vigo en septiembre para mantener una reunión con la abogada María Cristina Cores, del despacho Salceda & Abogados. El matrimonio ha elegido a esta profesional conocida por su discreción para que les represente y asesore en sus gestiones que están realizando en España. La letrada ayuda desde hace meses a esta pareja de celebrities, casados en secreto hace seis años en el rancho del actor, a solventar varios trámites previos al inminente desembarco del matrimonio en Madrid, donde se afincarán este otoño tras dejar la vida de Hollywood y su casa de campo de Nueva York. Algunas fuentes apuntan a que se instalarán en un chalé del exclusivo barrio de La Moraleja. La familia de Alejandra es natural de Oleiros y la pareja suele ir en vacaciones a una casa familiar en la playa de Bastiagueiro.

Según una entrevista que concedió Richard Gere a Vanity Fair en abril, el protagonista de Oficial y Caballero prometió a su esposa, madre de dos de sus hijos, pasar seis años en la tierra natal de ella, España, como compensación por los seis que ella residió con él en Estados Unidos. Se mudarán a la capital madrileña con sus dos hijos en común, Alexander (2019) y James (2020), para iniciar una nueva etapa. El propio Gere ha alabado el estilo de vida de España.

Para organizar su nueva vida en España, la pareja debe viajar



Richard Gere y su esposa, la oleirense Alejandra Silva. G. HORCAJUELO EFE

primero a Vigo porque en esta ciudad tienen a su abogada. Personal del despacho vigués los acompañará a solventar varias gestiones burocráticas en diversas administraciones oficiales de la ciudad. Se trata de varios asuntos y gestiones comunes de la vida cotidiana que son importantes para Alejandra Gere y que solo le conciernen a ella. Su marido la acompañará en la visita al bufete, dirigido por Antonio Salceda, y le brindará apoyo durante una mañana de intensas reuniones con varios organismos de la ciudad y de otras localidades.

No ha trascendido la fecha exacta en la que viajarán a Vigo pero sí se sabe que es cuestión de semanas. Se desconoce el motivo exacto que trae a Alejandra Gere a Vigo aunque sí se sabe que sus gestiones no tienen relación directa con la ciudad. Simplemente viene porque ahí tiene sede su bufete.

La abogada gallega que los representa es letrada penalista y de la empresa, faceta esta última por la que se ha interesado el matrimonio. Los Gere se decidieron por su ventaja competitiva, ya que cuenta con una amplia red de contactos en el mundo empresarial y de las finanzas. En el bufete tramitan desde casos de papeleo de inmigrantes hasta asuntos de negocios y corporaciones.

Los Gere han destacado en los últimos años por compartir sus actividades filantrópicas y humanitarias. La publicista, empresaria y activista Alejandra muestra en su Instagram enlaces a HogarSi, que proporciona alojamiento a personas sin hogar, y Xala, que hace más sostenibles las tierras de zonas rurales.

# Un juez de EE.UU. determina que Google viola las leyes antimonopolio

NUEVA YORK / EFE

La tecnológica Google sufrió un revés en una corte de EE.UU., cuando un juez federal determinó que la empresa ha violado la ley antimonopolio en el mercado de los motores de búsqueda en línea, en el primer gran juicio de este tipo contra el gigante de internet. «Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio», dictaminó el juez Amit P. Mehta en su opinión, en la que afirmó que la tecnológica ha violado la sección 2 de la Ley Sherman al mantener prácticas monopolística en servicios de búsqueda y

publicidad general. Esta ley declara ilegal monopolizar, conspirar para monopolizar o intentar monopolizar un mercado de productos o servicios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó a Google, argumentó al presentar su demanda que la tecnológica utiliza su posición dominante en el mercado de los buscadores para poner barreras a otras compañías y generar una suerte de círculo vicioso a su favor.

Google se ha defendido argumentando que solo son necesarios unos clics del ratón para utilizar un buscador alternativo.

Durante este juicio, en el 2023, la tecnológica dio a conocer que pagó 26.300 millones de dólares en el 2021 para ser el principal motor de búsqueda predeterminado en dispositivos electrónicos, un monto que principalmente fue a parar a Apple, según algunas fuentes consultadas por medios económicos estadounidenses. La compañía ha gastado decenas de miles de millones de dólares en contratos exclusivos para asegurar una posición dominante como proveedor de búsqueda predeterminado del mundo en teléfonos inteligentes y navegadores web.

# CHELO GARCÍA-CORTÉS COLABORADORA DE LA 1

# «"Sálvame" me enseñó a reírme de mí misma en un plató»

J. MORENO DATA / AGENCIA

Ambos se conocieron en la televisión pública catalana TV3 y ahora se reencuentran en un plató de TVE tras compartir unos años en Telecinco. La periodista Chelo García-Cortés (Ourense, 72 años) se incorpora al debate de Lazos de sangre que conduce Jordi González en La 1, mientras compagina esta nueva labor con Ni que fuéramos shh, la continuación de Sálvame en TEN y plataformas de streaming que ha parado en verano para regresar en septiembre con su segunda temporada.

#### —¿Qué tal el reencuentro con Jordi González?

—Pues para mí es un lujo poder estar con Jordi, porque luchó por mí para que colaborara en TV3. Yo he seguido hablando siempre en castellano y ahora tengo la suerte también de participar en un programa en catalán, en L'altaveu (magacín vespertino que se emite por La 2 de TVE en su desconexión para Cataluña), y lo hago en castellano. No por nada, sino porque me apetece hablar en castellano.

#### —Entonces, ¿no se pensó mucho decir que sí a su participación en «Lazos de sangre»?

—Para nada. Cuando veía a Jordi presentar Lazos de sangre yo me preguntaba: «¿Y a mí por qué no me llama? Si este me conoce». Este año coincidí en una fiesta con Alberto Maeso (el director del debate del programa), que ese sí que decide. En cuanto me llamaron, no dudé en aceptar porque para mí es un lujo hacer este tipo de televisión. Eso no quiere decir que la otra televisión no la pueda hacer. Yo combino con las dos.

#### —¿Cree que el corazón sigue interesando como antes?

—Creo que el corazón sigue funcionando, pero de maneras distintas. Ojalá que las revistas de papel no desaparezcan nunca. Somos los profesionales los que tenemos que hacer



García-Corés en la presentación de la nueva temporada de «Machos alfa».

que no desaparezcan, porque hay que leer los periódicos, hay que mancharse las manos con las revistas. El corazón ahora en televisión lo hace cada uno a su manera y en su programa. Y yo me planteo otra cosa en la televisión.

#### -¿El qué?

—Desde que los colaboradores hemos salido en portadas
de la prensa del corazón, todo ha
cambiado. Pero lo veo como algo positivo. Hay programas como Lazos de sangre o De corazón, que hace Jordi, y son puramente de corazón. Y luego está
el que hago yo en Ni qué fuéramos shh (la continuación de Sálvame en TEN), que es una forma
de hacer televisión muy gamberra, pero corazón no es porque
hablamos de nosotros mismos.

#### —¿Y cómo se ve en su regreso con sus excompañeros de «Sálvame»?

—Me siento más relajada. Me fui de viaje con ellos. Estoy mucho más relajada porque quizás ahora me importa todo menos; me da igual lo que pongan en las redes sociales. He llegado a esa conclusión. Hoy te quieren y mañana no, pero a mí lo que me importa es tener a los antiguos compañeros que han estado conmigo, por ejemplo, en Mediaset y que ahora están en TVE; y me vienen a ver o trabajo con ellos, y eso es lo que me importa.

#### —¿Cuánto le debe a «Sálvame» en su vida profesional?

—A Sálvame le debo mucho. ¿Sabes qué pasa? Que Sálvame, porque le voy a seguir diciendo Sálvame, me enseñó a moverme en un plató y a reírme de mí misma. Creo que ha sido una escuela maravillosa.

# Keanu Reeves producirá la nueva serie sobre Jonh Wick

LOS ÁNGELES / EFE

El actor Keanu Reeves y el director Chad Stahelski producirán la nueva serie dedicada al popular asesino a sueldo
John Wick junto a la productora Lionsgate, según informó el
medio especializado Deadline.
La serie, que lleva por nombre
John Wick: Under the High Table, arrancará justo después del
final de la última película de la
franquicia protagonizada por
Reeves, cuando Wick abando-

na la Mesa Alta y un grupo de nuevos personajes buscan hacerse un nombre en este oscuro mundo.

«Combinará lo nuevo y lo viejo y llevará al universo de Wick a una nueva era», adelantó Lionsgate a Deadline, pues algunos de los personajes que participarán en esta nueva entrega son conocidos por los fans de proyectos anteriores. Hasta el momento, Reeves solamente está relacionado con la serie.

# Las películas

Miguel Anxo Fernández



El actor Leo Harlem, en una escena del filme.

### El mejor verano de mi vida

#### \*\* 22.45 COMEDIA ANTENA 3

España. 2018. 90 min. Director: Dani de la Orden. Intérpretes: Leo Harlem, Alejandro Serrano, Toni Acosta, Magguie Civantos. Harlem ya es aquel Martínez Soria de los años 60, que recordarán los más viejos del lugar. Va de padre trampón y golfete, con su pequeño al que promete un verano inolvidable y le lleva de paseo en clave road movie. Para consumo familiar, adjetivo cada vez más sospechoso en cosas de cine.

#### Fatale

#### \*\* 22.30 THRILLER LA SEXTA

EE.UU. 2020. 102 min. Director: Deon Taylor. Intérpretes: Hillary Swank, Michael Ealy. Las de señores bien casados y con cana al aire son más viejas que la manzana de Eva. Si además andan mal de olfato y se lían con una detective dispuesta a que vivas tu peor pesadilla, pues la tenemos montada. Swank va de mujer fatal, pero dónde van sus dos Óscar: Boys don't cry (2000) y Million Dollar Baby (2005).

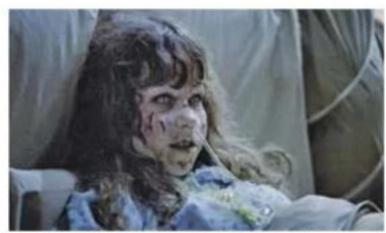

La actriz Linda Blair dio vida a la niña poseída.

# El exorcista (versión extendida)

#### \*\*\*\*\* 22.00 TERROR TCM

EE.UU. 1973. 132 min. Director: William Friedkin, Intérpretes: Linda Blair, Max Von Sydow. En el 2000, Friedkin logró que Warner invirtiera un millón de dólares en retocar sus efectos especiales con unos minutos más y algunos retoques en los diálogos. Repitió taquillazo. Cumbre seminal del cine de posesiones diabólicas, con la Iglesia de por medio. William Peter Blatty adaptó su propia novela y se llevó ese Óscar.

### First man (El primer hombre)

#### \*\*\* 22.00 DRAMA CANAL HOLLYWOOD

EE.UU., Japón, China. 2018. 141 min. Director: Damien Chazelle. Intérpretes: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy. Neil Armstrong pisó la Luna el 21 de julio de 1969. James R. Jansen escribió un libro sobre él entre los años 1961 y 1969, y a sus 33 años, el muy riguroso Chazelle (Oscar por La, La, Land y autor de Babylon), recrea un guion ajeno (siempre filma sus propios guiones), sin traca, sin gloria, pero resaltando aquella épica, con un Gosling tirando a frío.

#### Acusados

#### \*\* 22.00 DRAMA PARAMOUNT

EE.UU., Canadá. 1988. 11 min. Director: Jonathan Kaplan. Intérpretes: Jodie Foster, Kelly McGillis. El triste caso de una «manada», pero décadas antes. Óscar para Jodie Foster, como la víctima que pide justicia con la ayuda de una abogada irreductible en el contexto de una justicia machista. Funciona como drama, pero Kaplan renuncia a ir más allá en su denuncia de género. 9-1-1 22.45 DIVINITY

# Un arranque lleno de adrenalina en los nuevos capítulos de la serie

El impacto de un dirigible contra la estructura de un estadio lleno de gente provoca numerosas víctimas. Rescatar a las personas atrapadas, evacuar rápidamente a los heridos y tratar de impedir que el suceso se cobre nuevas vidas será la principal prioridad del equipo de emergencias de Los Ángeles en el adrenalínico arranque de la sexta temporada de la serie. Angela Basset, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Ryan Guzman, Aisha Hindsy y Jennifer Love Hewitt protagonizan esta ficción, creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear, considerada una de las producciones más impactantes de la televisión.

## **SAUDADE DE TI 22.35 TVG** Decisións emocionais no dobre capítulo

Despois de que Álex denunciase ao capataz por agresión sexual, Noa esperaba que Eloi fose detido de inmediato, pero aín- O actor César Cambeiro dá da lle dá tempo a cruzarse con el no bar. A filla da



vida a Isidro.

doutora actúa de forma irracional e provoca unha emerxencia ao poñer en perigo a vida do capataz. Isidro ten que elixir se prefire volver á vivenda ou gañar o xuízo.

#### La 1

07.30 Juegos Olímpicos de París 2024. Atletismo. Relevo mixto de marcha. En directo.

10.50 Juegos Olímpicos de Paris 2024. Atletismo.

14.00 Juegos Olímpicos de París 2024. Waterpolo. «España - Croacia».

15.10 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.

15.45 Informativo territorial. 15.55 El tiempo.

16.00 Juegos Olímpicos de París 2024. Magacin.

17.00 Juegos Olímpicos de París 2024. Voleibol playa. «España - Canadá».

19.30 Juegos Olímpicos de París 2024. Natación artística. En directo.

21.00 Telediario 2.

21.30 París en juegos.

22.05 La suerte en tus manos. 22.15 4 estrellas.

22.55 Lazos de sangre.

00.00 Lazos de sangre: el debate.

### La 2

09.20 Juegos Olímpicos de París 2024. Balonmano. «España - Egipto».

11.00 El sueño de la vida eterna: Entre momias, tumbas y jeroglificos.

11.55 Al filo de lo imposible. 12.25 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Juegos Olímpicos de Paris 2024, Balonmano, «Alemania - Francia».

15.00 Celia. «Soy Celia».

15.45 Saber y ganar.

16.35 Grandes documentales.

16.35 Depredadores de los Cárpatos.

18.10 Documenta2.

19.05 El Paraíso de las Señoras.

20.25 Diario de un nómada. 20.55 Juegos Olímpicos de París 2024. Voleibol playa. «España - Noruega».

22.00 Documaster.

23.35 En portada.

00.20 La laguna de Truk, el Pearl Harbor japonés.

#### TVG

06.40 Hora galega.

07.55 Información meteorolóxica sobre o estado do mar.

08.00 Quen anda aí? Verán. 10.00 Bos días.

11.05 A revista.

12.15 Estache bo. Presentado por Iván Mariñas.

12.40 Medallas de Galicia.

13.15 Hora galega.

13.55 Galicia noticias.

14.25 Telexornal mediodía. 15.15 Telexornal deportes

mediodía.

15.35 O tempo. 15.45 Quen anda aí? Verán.

18.55 Avance Hora galega.

19.05 Hora galega.

20.25 Telexornal serán.

21.45 O tempo.

21.55 Atrápame se podes, chanzo arriba. Presentado por Paco Lodeiro.

22.35 Saudade de ti.

23.55 Festa na baiuca.

00.40 Cine. «Jexi».

01.55 Telexornal serán. 02.55 Galicia noticias.

# Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. Presentado por Lorena García.

13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 YAS Verano. Presentado por Pepa Romero.

20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Presentado por Pablo Motos.

22.45 El peliculón. «El mejor verano de mi vida».

01.00 Cine. «Toc toc».

### Canales temáticos

#### TELEDEPORTE

10.00 Juegos Olímpicos de París 2024; 22.00 Juegos Olímpicos de París 2024.

EUROSPORT 1 //

10.00 [] Atletismo; 13.00 [] Ciclismo; 15.15 [] Halterofilia; 17.15 [] Ciclismo; 19.00 Atletismo; 21.50 [] Voleibol; 22.30 [] Boxeo; 23.00 A day at the olympics; 00.00 Atletismo.

TCM //

02.05 «La condesa de Hong Kong».

AXN //

13.14 Castle; 15.13 «Ángeles y demonios»; 17.27 «V3nganza»; 19.10 Navy, investigación criminal; 21.59 «Robin Hood»; 00.13 «Wonder Woman»; 02.22 Mentes criminales.

#### STAR CHANNEL //

14.43 ACI: Alta Capacidad Intelectual; 15.57 «Indiana Jones: En busca del Arca perdida»: 17.44 ACI: Alta Capacidad Intelectual; 18.52 El cuerpo del delito; 20.40 Will Trent Agente especial; 22.30 «En acto de servicio»; 23.58 El cuerpo del delito.

WARNER TV //

13.09 The Big Bang Theory; 15.27 «Rey Arturo: La leyenda de Excálibur»; 17.28 «Vikingdom»; 19.22 Hawai 5.0; 22.00 The Rookie; 01.40 «2 Guns». CLAN

13.02 Los superminihéroes; 13.10 Los Pitufos; 13.22 The Inbestigators; 13.51 Slugterra; 14.13 Héroes a medias; 14.24 Bob Esponja; 15.53 Una casa de locos; 16.57 Los Casagrande; 17.44 Agus y Lui, churros y crafts; 18.17 Los Pitufos; 19.03 Polinópolis; 19.37 Tara Duncan; 19.48 Pat, el perro; 20.11 Los superminihéroes; 21.10 Una casa de locos. BOING

15.05 Teen Titans Go; 16.20 Looney Tunes Cartoons; 17.15 El mundo de Craig; 18.05 El asombroso mundo de Gumball: 18.55 Looney Tunes Cartoons; 19.10 Horizontes Pokémon; 19.35 Batwheels; 20.10 Looney Tunes Cartoons; 20.25 Teen Titans Go; 21.45 Doraemon, el gato cósmico.

#### **DISNEY CHANNEL**

15.00 Los Green en la gran ciudad; 15.50 Kiff; 17.05 Hamster & Gretel; 17.30 Los Green en la gran ciudad; 17.55 Marvel Spidey y su superequipo; 18.55 SuperKitties; 19.50 Bluey; 21.15 Kiff; 21.40 Los Green en la gran ciudad.

TVG2

15.00 Galicia noticias; 15.30 Telexornal mediodía; 16.15 Telexornal deportes mediodía; 16.35 O tempo; 16.40 Pratos combinados; 17.10 Ghuasapp; 17.35 Ti Verás; 18.30 Xente de mundo; 20.30 Polo rego; 21.00 De bares; 22.00 Telexornal serán; 23.05 Información meteorolóxica sobre o estado do mar; 23.10 Sesión fóra do sitio; 23.40 Festigaliando.

#### TRECE

14.45 Sesión doble. «El hombre de Mackintosh»: 16.40 «Los indeseables»; 18.30 Western. «Billy el Niño (1941)»; 20.20 «Libertad o muerte»; 22.00 El cascabel; 00.30 «Valkiria».

#### // canal de pago

# 13.46 La que se avecina; 22.50

#### que se avecina. DIVINITY

14.45 9-1-1; 16.30 Chicago Fire; 20.00 Socialité Club; 21.00 Una vida perfecta; 22.45 9-1-1. ENERGY

«Un golpe de altura»; 00.43 La

17.45 CSI Miami; 20.15 FBI: Most Wanted; 21.55 FBI International.

#### DMAX

17.47 Pesca radical: 20.34 Chapa y pintura; 21.30 ¿Cómo lo hacen?; 23.27 Expediciones secretas nazis; 00.24 II Guerra Mundial: Momentos clave.

16.15 The Big Bang Theory; 19.45 Chicago P.D.

18.00 La fea más bella; 19.30 Si nos dejan; 21.00 Corazón guerrero; 21.30 Guerra de rosas; 01.00 Rumbo al paraíso. PARAMOUNT NETWORK

17.50 Los asesinatos de Midsomer; 22.00 Cine con estrella. «Acusados»; 00.25 «Premonición (Afterwards)».

#### **DESAFIANDO LAS MAREAS 16.00 ODISEA**

## Fascinante viaje por el salvaje mundo del mar

El documental sigue las dificultades a las que se enfrentan focas, tiburones, tortugas, nutrias, pulpos, erizos, cangrejos y demás animales marinos, sometidos a los incesantes caprichos del olea-

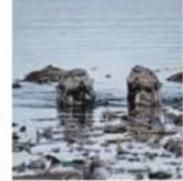

Dos nutrias, en un momento de la serie.

je. Los habitantes de la costa libran una batalla diaria contra las fuerzas indomables del océano. Deben tener cuidado con sus vecinos y enemigos potenciales.

#### STANLEY TUCCI: RECORRIENDO ITALIA 21.30 IBUENVIAJE!

## Los secretos de la cocina regional italiana

El actor probará los mejores platos de la mano de los cocineros y restaurantes más prestigiosos de cada región. Desde la cremosa carbonara de Roma, la deliciosa pasta alla Norma



El actor Stanley Tucci, durante el programa.

de Sicilia, la sedosidad del risotto milanés hasta la crujiente ternura de la bistecca alla fiorentina, el clásico ragú alla boloñesa o la mejor pizza del mundo en Nápoles.

# LOS ÁNGELES / EFE

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix ha confirmado la producción de una serie animada sobre el icónico personaje de Mafalda, que será dirigida por el guionista, director y productor de cine argentino Juan José Campanella.

MAFALDA NETFLIX

Serie animada dirigida por

Juan José Campanella

«iLa genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Óscar Juan José Campanella», informó la compañía en sus redes sociales. El anuncio fue acompañado de un vídeo con imágenes de animación de un globo terráqueo tras el que, poco a poco, va apareciendo la inconfundible imagen de la curiosa Mafalda.

Campanella, director de filmes como El secreto de sus ojos, dirigirá y producirá el proyecto, mientras que Gastón Gorali será coguionista y productor general de la serie original de Netflix, según medios especializados, que aseguran que se trata de la producción animada más importante realizada hasta la fecha en Latinoamérica.

Precisamente, este año se han cumplido 60 años de la creación del famoso cómic Mafalda, la niña que protagoniza las tiras cómicas que llevan su nombre. La compañía no ha desvelado cuando será estrenada la serie.

El creador de Mafalda. Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en 1932 en la ciudad argentina de Mendoza. Desde su infancia fue apodado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín. Falleció el 30 de septiembre del 2020, a los 88 años, un día después de haberse cumplido cincuenta y seis años de la primera publicación de Mafalda, según su página oficial.

La pequeña se convirtió en universal símbolo de la rebeldía y de la fe en que es posible un mundo mejor. Con sus ideas progresistas, su franqueza infantil, su humor, su enmascarada intelectualidad y su apañado grupo de amigos saltó la cerca argentina y llegó inmediatamente a toda Hispanoamérica y, enseguida, al resto del mundo. El inconfundible personaje fue llevado al cine en 1981, como una recopilación de cortos de la serie animada que protagonizó en el año 1971 para televisión con distinta música, montaje y voces de los personajes que la original.

#### Cuatro

07.30 ¡Toma salami! 08.00 Especial Callejeros viajeros.

08.50 Callejeros viajeros. 10.30 Viajeros Cuatro.

«Vietnam». 11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro. 21.00 El tiempo.

21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Viajeros Cuatro. «León, Astorga, El Bierzo» y «Huelva».

01.30 Callejeros viajeros. «Playas de Lisboa».

#### Telecinco

07.00 Informativos Telecin-

08.55 La mirada crítica. Presentado por Antonio Texeira y Jano Mecha.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Presentado por Beatriz Archidona.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo.

22.00 iAllá tú! Presentado por Jesús Vázquez.

22.50 Una vida perfecta.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.45 Ventaprime.

07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh.

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias 18 edición. Presentado

por Helena Resano. 15.15 Jugones. Presentado

por Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Presentado por Miki Nadal.

17.15 Más vale tarde. Presentado por Marina Valdés y María Lame-

20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

21.00 Especial La Sexta noticias.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio Sum-

mertime, Presentado por Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo. «Fata-

00.50 Cine, «La niñera perfecta».

### Movistar+

06.43 La hora de la verdad. 08.10 Todas las criaturas grandes y pequeñas.

09.00 El deporte y la ciencia.

09.54 Soccer Champions Tour.. «Real Madrid-Chelsea».

11.54 Soccer Champions Tour., «Barcelona-Milan».

13.55 Partido amistoso... «Kitchee-At. de Madrid».

16.00 Cine. «97 minutos». 17.30 Cine. «Juerga hasta el

19.13 El inmortal. «Un puño de oro» y «Los Titanes».

21.00 Eddie Murphy: la risa negra de Hollywood.

22.00 Cine. «A fuego lento». 00.13 Leo talks. «Amistades peligrosas».

00.38 Matar al presidente. «Todos querían muerto a Carrero Blanco», «La CIA en España» y «La conspiración».

I En directo

# Los deportes

14.00. M+ LaLiga TV [] Partido amistoso. Kitchee-Atlético de Madrid 20.23. DAZN 1 [] Partido amistoso. FC Inter Milan-Al Ittihad .

14.00. M+ Golf LIV Golf. Andalucia. Jornada 3.

#### TENIS

11.10. M+ Vamos [] Masters 1000 de Montreal 20.30. M+ Deportes [] Masters 1000 de Montreal

# Juegos Olímpicos

#### ATLETISMO

07.30. La 1 [] Relevo mixto de marcha 10.00. Eurosport 1 [] 11.00. La 1 Ben (800). 19.00. Eurosport 1 ... BALONCESTO

14.30. Eurosport 2 [] Cuartos de final (F): España-Bélgica. 18.00. Eurosport 2[] Alemania-Francia (F) 21.30. Eurosport 2 Nigeria-EEUU. BALONMANO

09.20. La 2 [] Cuartos (M): España-Egipto 13.20. La 2 [] AlemaDinamarca-Suecia. 21.30. Eurosport 8 [] Noruega-Eslovenia.

21.30. Eurosport 7 [] Semifinal: Ayoub Ghadfa (-92 kilos) contra Francia, 22.30. Eurosport 1 [] . CICLISMO

13.00. Eurosport 1 [] Pista 17.15. Eurosport 1 [] Pista. **ESCALADA** 

10.00. Eurosport 2 [] Dificultad [M].

#### NATACIÓN ARTÍSTICA

19.30. La 1 [] Acrobática [Equipos]. SALTOS DE TRAMPOLÍN

10.00. Eurosport 4 [] Trampolín 3m (M) 15.00. Eurosport 4 [] Fase preliminar. Trampolin 3m (F).

SKATEBOARDING

13.00. Eurosport 2 [] Park (M) 17.15. Eurosport 2 [] Final Park (M). TAEKWONDO

08.55. Eurosport 2 [] 12.15. Euros-

# VOLEIBOL

15.45. Eurosport 9 [] Polonia-EEUU (M) Semifinal 19.45. Eurosport 1 Italia-Francia Semifinal mas-

#### **VOLEIBOL PLAYA**

17.00. La 1 [] España-Canadá. Cuartos de final femeninos 20.55. La 2 España-Noruega. Cuartos de final masculinos. WATERPOLO

14.00. La 1 [] España-Croacia. Cunia-Francia 17.30. Eurosport 8 [] 12.30. Eurosport 2 [] Velocidad [F]. artos de final masculinos. port 2 [] 14.25. Eurosport 7 [].



MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DEL 2024

SUSCRIPCIONES Teléfono gratuito 900 154 218 CENTRALITA 981 180 180



OTRAS LETRAS

# José María García lo hizo antes

Fernanda
Tabarés

ño 1976. El periodista
José María García es
el editor de la revista
deportiva Don Balón,
en el mercado desde
hace apenas unos meses. El 30 de noviem-

ses. El 30 de noviembre, los lectores de la publicación se encuentran en portada un titular terrible: «¿Hombre o mujer? Estalló la polémica. La máxima encestadora de la liga femenina de baloncesto, polo de atracción». En la foto, una imagen de Marisol Paíno, carismática jugadora del Celta de Vigo que con apenas 20 años había convertido el equipo en el mejor de la competición y en un fenómeno en la ciudad, que cada semana alucinaba con aquel grupo de mujeres. Unos meses antes, las jugadoras catalanas del Evax habían denunciado alineación ilegal, en una estrategia que muchos relacionaron con el inesperado papel del Celta dentro de la Liga. A pesar de la presión, Paíno continúa jugando y es convocada por la selección. En la temporada 81-82 se convierte en la máxima anotadora de la Liga y de la Copa, mejor jugadora española (con Fernando Martín en hombres), mejor deportista de Vigo (la primera que no había nacido en la ciudad) y miembro del quinteto ideal de Europa. Al año siguiente, la federación impone un control de sexo, al que Marisol decide no someterse por dignidad. «Soy de carne y está claro a qué género pertenezco. Querían un certificado de mi sexo y cuando lo tuvieran pedirían otra cosa», declaró aquellos días, en los que fue ridiculizada e interrogada hasta sobre su menstruación. En su retirada hubo quien la acompañó, quien denunció el sensacionalismo del que fue víctima y quien resaltó la clase, el carisma y la bondad de la jugadora. Pero todo aquello marcó a una mujer que hoy se niega a recordar y que los demás deberíamos hacerlo por ella. Porque cincuenta años después algunas cosas no han cambiado.

# QUÉ HACE AHORA...

#### **EVA B**

Exconcursante de «Operación Triunfo»

Fue finalista en el programa y fue su trampolín para dedicarse a su pasión; ahora trabaja en su nuevo disco mientras calienta motores para debutar en otoño como actriz en una serie



# «Sabía que tenía que vivir del arte»

#### **CANDELA MONTERO RÍO**

Si se le pregunta qué es primero, si actriz o cantante, Eva B (A Coruña, 2000) responde que no hay que elegir. Y contestar con un «depende» a una cuestión como esa es como decir que, por encima de todo, es gallega. Una gallega que a los 19 años vivía en Sada, entonces conocida solo como Eva Barreiro, una chica que estudiaba arte dramático en Vigo y a la que su padre le había inculcado la pasión por la cultura. Fue en ese momento cuando llegó un concurso de televisión que le cambió la vida.

En el 2020 entró en Operación Triunfo y se dio a conocer. Llegó a la final y consiguió hacerse con el tercer puesto. Ese fue su trampolín. «Fue la escuela en la que aprendí muchísimo de la industria y de la vida», cuenta ahora. De su paso por la academia habla del mismo modo que cree que hay que hacer todo en la vida: «Con mucho amor, siempre».

De aquella experiencia han pasado cuatro años y ahora compagina su carrera en la música con su pasión por la interpretación. En octubre sale su nuevo disco, «con sonidos psicodélicos y mucho más atmosféricos». «Vamos a encontrar una versión parecida a mi yo de antes mezclada con una versión que nunca se ha visto», anticipa.

Pero ese no es el único motivo por el que Eva B tiene la vista puesta en el otoño. En septiembre debuta como actriz en



Eva B, en una imagen durante una sesión de fotos en Madrid, donde reside actualmente.

una producción con sello gallego: tendrá un papel en la tercera y última temporada de la serie Rapa. «Estoy muy expectante porque trabajar como actriz es algo que he soñado toda mi vida», cuenta emocionada. Cree que su paso por Operación Triunfo allanó el camino para alcanzar ese sueño, pero también está segura de que habría recorrido esa senda aunque hubiese sido más empinada. «Es cierto que hay un gran factor de suerte y lo agradezco muchísimo, pero yo consideraba que me tenía que dedicar al arte de una manera u otra, y lo iba a intentar hasta el final de los tiempos», defiende.

Pero ¿y si no hubiese entrado en el concurso? «Quizá habría tirado más por la interpre-



tación. Estaba más centrada en eso en aquel momento», señala.

A los que ahora anhelan el sueño que ella alcanzó, Eva les recomienda que «consuman el máximo arte que puedan» y que estén preparados para la cara

#### Fui

Finalista de «Operación Triunfo» en el año 2020

#### Soy

Estoy preparando mi nuevo disco y trabajando como actriz en la serie «Rapa»

menos agradable de la industria: «Lo peor de este mundo es la inestabilidad: horaria, económica, emocional... Es un juego en el que nos arriesgamos y tenemos que adaptarnos de todas las formas posibles».

Hoy, con apenas 24 años, le quedan muchas metas que alcanzar: «Me encantaría producir mis propias canciones, pero mi gran sueño es dirigir una película. Y, sobre todo, poder dedicarme a esto toda la vida».



MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DEL 2024 · Salgueiriños, 44. Santiago · redac.santiago@lavoz es · www.lavozdegalicia.es/santiago/ · Teléfono: 981 559 100 · ISSN 1888-5136

# A Sionlla se deteriora mientras Xunta y Concello eluden su mantenimiento

Creen que compete a una entidad de conservación; discrepan en quién debe crearla

SANTIAGO / LA VOZ

Quien visualice en Google Maps la rúa de Castela e León se encontrará con la imagen de una farola tirada. Es una de las caídas en el parque empresarial de A Sionlla hace meses, pero muchos menos que la tumbada a la entrada del Orbital en marzo, que ni siquiera la inauguración oficial del trazado logró retirar de la acera. Otras se inclinan peligrosamente, a la espera del golpe de gracia para caer, mientras la maleza crece desde parcelas sin edificar invadiendo aceras, y áreas de estacionamiento se ocupan con algún vehículo vandalizado entre remolques. Son el reflejo del progresivo deterioro del parque empresarial mientras Xunta y Concello eluden su mantenimiento, porque ambos argumentan que no es de su competencia.

Los dos coinciden en que ese cuidado debe asumirlo la entidad de conservación pendiente de crear. A partir de ahí, se disparan las discrepancias. Desde la Consellería de Economía e Industria señalaban ayer que de conformidad a la Lei 9/2002 vigente en el momento de la aprobación del proyecto sectorial del polígono, así como en la Lei 2/2016 del suelo de Galicia y su reglamento vigentes hoy, «a entidade de conservación ten que ser constituída necesariamente polo Concello». Aseguran que Xestur solicitó formalmente al Concello de Santiago la constitución de esa entidad en múltiples ocasiones: el 20 de julio y 9 de octubre del 2012, 8 de abril y 21 de julio del 2015, 10 de febrero del 2016, 23 de septiembre del 2020, 15 de mayo y 23 de septiembre del 2022 y 1 de mar-



Una de las farolas derribada y señalizada desde hace meses, sin que nadie la retire. FOTOS SANDRA ALONSO



La maleza de parcelas sin edificar invade numerosos tramos de aceras.

Coche vandalizado en un vial secundario

zo de este año. Añaden que el pasado abril, Xestur solicitó copia «dos expedientes administrativos que existen ao respecto con fin de estudalos e adoptar as accións oportunas de cara a constitución da entidade urbanística de conservación. Unha solicitude que foi reiterada o pasado 27 de xuño sen que a data de hoxe se teña recibido resposta algunha».

El gobierno compostelano, por su parte, recuerda que el parque empresarial de A Sionlla fue promovido y ejecutado por Xestur, de acuerdo al proyecto sectorial aprobado en Consello da

Xunta en junio del 2007. Subraya que el apartado 6.3 del documento explicita que para mantener la urbanización se constituirá obligatoriamente la entidad urbanística de conservación «que integrará aos titulares das parcelas resultantes da execución do proxecto sectorial». Aseguran que el Concello debe aprobar los estatutos, pero no redactarlos: «A Xunta ínstanos a facer algo que non depende de nós. A entidade ten que constituírse, pero non é o Concello o que ten que facelo». Exponen que en el 2015 Xestur les remitió unos es-

tatutos que repararon, porque solo responsabilizaban a la entidad de las zonas verdes, desplazando a la administración local el resto de obligaciones frente a lo previsto en el proyecto sectorial. Aseguran que el Ayuntamiento reiteró el reparo a Xestur en varias ocasiones. El Concello recepcionó las obras de A Sionlla en mayo del 2015, y manifiesta el gobierno local que el acta de recepción recoge que hasta constituirse la entidad urbanística es Xestur «responsable da conservación da urbanización»: justifica así que no es de su competencia.

# El parque empresarial compostelano suma meses sin alumbrado público

Uno de los problemas más graves de A Sionlla es la falta de iluminación pública desde hace meses, que nadie soluciona. Economía e Industria dice que el alumbrado público «é de titularidade municipal logo da cesión da instalación e entrega dos cups para a súa alta ao Concello de Santiago. Así mesmo, é a administración local a que sufraga os custes de subministro eléctrico desde a recepción das obras de reurbanización». Xestur llevó a cabo el mantenimiento de luminarias, con reposición de farolas, puntos lumínicos y cuadros eléctricos hasta junio del 2022, «momento no que se lle comunicou ao Concello que o seu mantemento debía correr pola súa conta ou por conta da entidade de conservación».

Desde el Ayuntamiento, pese a indicar que el acta de recepción de obras explicita que Xestur es responsable de la conservación hasta constituirse la entidad urbanística, ponen en valor que colaboran asumiendo «a limpeza viaria, a recollida de residuos e os consumos de enerxía eléctrica para a iluminación pública».

Sea como fuere, allí no hay luz.

### El mediador

A la vista de las DESDE EL discrepancias per-PEDROSO manentes de Xunta y Concello sobre

quién debe tomar cartas en el asunto para la constitución de la entidad de conservación del parque empresarial de A Sionlla, parece que no queda más camino que buscar un mediador al estilo PSOE-PP con el Consejo General del Poder Judicial. Eso, o que alguien se dé una vuelta y vea cómo está un área que acoge a empresas que pagan impuestos para estar a oscuras y entre maleza.



#### **INFRAESTRUCTURAS**

#### Aprueban expropiaciones complementarias para la senda peatonal y ciclista

La Axencia Galega de Infraestruturas aprobó el expediente de información pública del documento de expropiaciones complementarias en el eje de movilidad sostenible en Santiago, tramos O Milladoiro-Estación Intermodal, acceso al CHUS y Estación Intermodal-San Caetano, así como el documento de expropiaciones, actuaciones financiadas por el plan NextGenerationEU. El trámite de información pública concluyó sin que se formularan alegaciones de particulares y sin informes de las administraciones afectadas. Contra esta resolución se puede interponer recurso ante el TSXG.

#### MUNICIPAL

#### Más de 46.000 euros para pavimentar una calle de Marrozos

El Concello compostelano, en la Xunta de Goberno Local del pasado lunes, adjudicó la obra de pavimentación de la calle de la rúa das Baleixas, en la parroquia de Marrozos, por un importe de 46.229 euros y con un plazo de ejecución de dos meses para «limpiar, acondicionar y sanear zonas deterioradas». En la misma reunión, Raxoi otorgó ocho licencias de obras, todas a particulares; dos dos de rehabilitación de edificios, una de reforma, tres de demolición y dos de aparejamiento.

# «Feito en Santiago» impulsa el emprendimiento local con ejemplos de «boas prácticas»

La primera fase de esta campaña promocionará treinta iniciativas empresariales compostelanas de diversos sectores

VICTORIA PEÑA, I. C.

SANTIAGO / LA VOZ

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentó ayer la campaña «Feito en Santiago», que tiene como objetivo «poñer en valor empresas e pequenos negocios que contribúen a construír cidade».

Esta iniciativa se enmarca en el programa de apoyo a la cultura emprendedora «Compostela Móvese», con la que se intenta crear una imagen de marca que fomente el emprendimiento de nuevos proyectos en la ciudad y darlos a conocer entre los vecinos. «Feito en Santiago» arropará una serie de proyectos considerados ejemplos de buenas prácticas que, además, fueron galardonados con los premios de excelencia empresarial de la Axenda 2030.

En la campaña se mostrarán una gran variedad de iniciativas porque «o tecido empresarial de Santiago é moi diverso», expresó Rozas, y se busca darle la visibilidad a las iniciativas para exprimir todo su potencial, «reivindi-

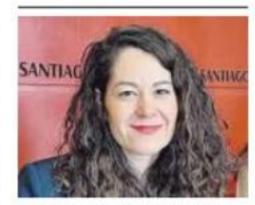

«O obxectivo é poñer en valor empresas e pequenos negocios que contribúen a construír cidade»

María Rozas

Concejala de Promoción Económica

cando que Compostela é un lugar para crear, imaxinar, investigar e innovar», manifestó la concejala.

La imagen gráfica de la campaña presenta diferentes colores que se relacionan con las distintas áreas de impacto: el morado para la promoción de la educación, patrimonio y arte; el azul para los proyectos que contribuyen con la cohesión social; el verde para los emprendimientos que apuestan por la sostenibilidad; el amarillo para los proyectos que impulsan la economía local; el naranja para las iniciativas que tienen que ver con movilidad y territorio; y el rojo para los emprendimientos que dignifican la vida de los santiagueses.

Esta campaña apuesta por sectores estratégicos para la economía local como la biotecnología y las ciencias de la salud, la transformación de la madera. economía social, industrias relacionadas con el turismo, industrias culturales y creativas, economía circular, economía de proximidad y silver economy (efectos socioeconómicos relacionados con el envejecimiento de la población). Las industrias culturales aportan una parte importante del producto bruto de Galicia y «debemos presumir de esa parte feita en Santiago», dijo Rozas.

Esta campaña se podrá ver en las redes sociales del Cersia y en las de la Axenda Urbana 2030 de Santiago bajo el título «Feito en Santiago» o sus variantes «Faise en Santiago», «Fanse en Santiago» y «Faino en Santiago» desde agosto hasta noviembre.

# La Xunta licita por 2,8 millones el servicio de mantenimiento del Área Sanitaria

SANTIAGO / LA VOZ

La Xunta ha licitado por 2.852.300 euros el servicio de mantenimiento de los equipamientos e instalaciones para el cuidado de la salud del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza. La licitación del contrato, publicada ayer en el Portal de Contratos de Galicia, prevé una duración de dos años. Aquellas empresas que estén interesadas en la prestación de este servicio tienen de plazo hasta el día 3 de septiembre para presentar sus ofertas.

El Sergas apunta que el contrato se adjudicará con la finalidad de «procurar o mellor estado de operatividade dos equipamentos, minimizando os períodos de parada ante posibles eventualidades e garantindo a continuidade asistencial dos pacientes». El mantenimiento se aplica a los equipos de los centros de atención primaria y hospitalaria, entre los que se encuentran desfibriladores, tensiómetros, camas eléctricas o armarios inteligentes de expedición de medicamentos, entre otros. Asimismo, la empresa deberá cubrir también el cuidado de las instalaciones, las salas de diagnóstico o dispositivos de seguimiento y registro de la temperatura.

# El gobierno compostelano se suma al rechazo al cierre temporal de la UCI del Hospital de Conxo y su traslado al Clínico

V. PEÑA, I. C. SANTIAGO / LA VOZ

«Teño que recoñecer que non comparto esa decisión, penso que a saúde pública e a nosa sanidade pública son un piar do noso estado de benestar e dende o Concello de Santiago, e eu como portavoz de Compostela Aberta, nunca compartiremos decisións que reduzan a asistencia que reciben os nosos veciños e veciñas, e máis alá tamén a poboación que ten Santiago».

Con estas palabras, la primera teniente de alcalde del Concello de Santiago y concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, rechazó ayer la decisión de la gerencia del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza de cerrar temporalmente, hasta septiembre, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Médico-Quirúrgico de Conxo debido a falta de personal por causas sobrevenidas y concentrar el servicio ampliado en el Hospital Clí-

nico trasladando a los especialistas disponibles desde el centro hospitalario de Conxo.

«É algo que nos atopamos todos os veráns dende fai anos, a redución de camas, a redución da asistencia no Hospital de Conxo é algo que sempre denunciamos porque a xente se enferma cando se enferma e non enferma menos no verán», añadió María Rozas, quien insistió en que «non compartimos esa decisión asumida polo Sergas, e esperamos que non haxa que lamentar ningún tipo de problema, pero que para nós, para o Concello e para Compostela Aberta a sanidade pública o que ten que facer é fortalecer e non reducir os servizos, que se viron bastante minguados os últimos anos».

De esta forma, la representante del gobierno municipal se ha sumado a la denuncia pública formulada por la central sindical CIG-Saúde el pasado lunes,



Uno de los accesos de la UCI del Hospital de Conxo. sandra alonso

asegurando que esta decisión se tomó por «falta de persoal», después de que una facultativa de esta unidad cogiese la baja por incapacidad temporal, por lo que acusó a la dirección del Área Sanitaria de «falta de previsión» e insistió en su demanda de un plan funcional que evite estas situaciones. Tras esta denuncia del sindicato nacionalista, fuentes de la gerencia del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza defendieron esta medida como «necesaria» para ofrecer un servicio de «calidade» y manteniendo que en caso de agravarse la situación de los pacientes de Conxo, la atención urgente está «totalmente garantida».

# El SUP provincial rechaza el acuerdo con Desokupa y pide la dimisión de la secretaria

SANTIAGO / LA VOZ

El comité provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en A Coruña se desvinculó del acuerdo de la organización sobre formación de agentes con Desokupa y pidió la dimisión de la secretaria general del sindicato y que se convoque un congreso extraordinario antes de que acabe el año. En un comunicado, y en relación al acuerdo alcanzado desde la ejecutiva nacional con Desokupa, se desmarca «completamente» del mismo y avanza que no van a «organizar, promover, publicitar o anotar en la provincia de A Coruña dicho curso». Además, dice que hay compañeros «plenamente capacitados y con los conocimientos en formación y experiencia profesional para impartir cursos de defensa personal», entre otras técnicas.

# La USC repatriará a cuatro profesores desde Bangladés por los disturbios que agitan el país

Imparten lengua y literatura española en el campus de Daca

ÁLVARO SEVILLA

SANTIAGO / LA VOZ

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) repatriará a sus cuatro profesores que imparten lengua y cultura española en el campus de la Universidad de Daca, en Bangladés, país inmerso desde hace unas semanas en un absoluto caos político y social. Fuentes de la institución académica confirmaron que los afectados ya cuentan con los billetes de avión para viajar hoy mismo desde la capital bangladesí con destino a Madrid. Los cuatro forman parte del equipo docente de la Cátedra Inditex de Lengua y Cultura Españolas. Son la coordinadora del proyecto, María Amparo Porta, y los lectores Sergio Rodríguez, Noa Álvarez y María Eugenia González.

El proyecto educativo se puso en marcha en el 2010 de la mano de las universidades de Santiago, A Coruña y Daca, y cuenta con el amparo económico de la multinacional gallega. Los disturbios registrados por todo el país, que ya han costado la vida de 300 personas, han sido el desencadenante de esta decisión exprés, aunque las mismas fuentes académicas confirman que las cuatro personas no han sufrido problemas, sino que «actuamos baixo o principio da máxima precaución», puntualizó el vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la USC, Sindo Feijoo.

La USC, que dirige este año la cátedra, lleva unos diez días monitorizando la situación política en el país asiático, donde las revueltas han motivado la huida y dimisión de la primera ministra,



La cátedra, creada en el 2010, está financiada por Inditex.

Sheikh Hasina: «Non foi unha decisión tomada da noite para a mañá. A coordinadora leva uns 15 anos alá e coñece moi ben o país. Nun primeiro momento decidimos pasar as clases a *online*, pero permanecendo eles alí. O centro onde se imparten está perfecto, pero o malo é chegar ata el. Podía ser problemático para o alumnado e decidimos adiantar as vacacións dos profesores para que se veñan para España. Neste caso non ten sentido arriscarse».

Las dependencias de la Cátedra Inditex se encuentran en el edificio del Institute of Modern Languages, ubicado en el propio campus y donde también se encuentran las sedes de la Alianza Francesa y del Instituto Goethe. Cada curso cuentan con una media de 500 alumnos bangladesíes que quieren aprender la lengua española. Además, los mejores estudiantes disfrutan de un mes de inmersión lingüística en Galicia.

La USC seguirá monitorizando la situación en el país para determinar si en septiembre se retomarán las clases presenciales o si continuarán online. «Iremos tomando decisións segundo se estabilice a situación. A xente que está alí ten un coñecemento amplo do que ocorre e móstrannos a súa tranquilidade, pero hai que estar atentos», precisó Feijoo. El pasado domingo, las protestas, encabezadas por el grupo Estudiantes contra la Discriminación, derivaron en 10.000 arrestos y cerca de cien muertes. También hubo cortes de las conexiones de internet y se cerraron los campus universitarios. Ante esa escalada de la violencia, la USC ha decidido ser tajante y ágil: es el momento de volver a casa. Cuanto antes.

# Tres bachilleres de Santiago crean una campaña de mecenazgo para presentar sus trabajos en Uruguay

SANTIAGO / LA VOZ

Antía Brandariz, Brais Neira e Iria López continúan luchando para cumplir un sueño que rozan con la yema de los dedos. Los bachilleres del IES Xelmírez II fueron invitados por la Universidad de la República de Uruguay para presentar las investigaciones con las que cerraron su STEMbach. Deberían hacerlo en la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria de Montevideo, que se celebrará del 10 al 13 de septiembre. Para lograrlo han lanzado una campaña de micromecenazgo, a través de la plataforma Gofundme, con la que quieren pagar los billetes de avión, para los que necesitan recaudar 4.500 euros.

Es la mentora de los tres, María del Carmen Rey Sobral, la que confirma que la Xunta de Galicia ha aportado parte de los gastos, unos 3.000 euros, aunque no es suficiente. «Están muy agradecidos por todo lo que han conseguido hasta la fecha, y siguen esperanzados en poder lograr lo que les falta», destacó la maestra del instituto, que confirma que en el país latinoamericano se alojarán en casas de estudiantes de Psicología. También podrán almorzar y cenar gratis en el comedor universitario.

El objetivo es que Antía Brandariz y Brais Neira presenten su Estudio antropológico e histórico del papel del IES Xelmírez en los cambios del barrio de Vite, que fue dirigido por Cristina Sánchez Carretero, del Incipit-CSIC. Iria López, junto a su compañera Alba Vidal, realizó una investigación sobre la Revisión y evolución de los programas de tratamiento para agresores de violencia de género, dirigido por el catedrático de la USC Ramón Arce.

# El precio de la vivienda usada subió un 16,1 % en Santiago y un 22,8 % en Ames, según Fotocasa

SANTIAGO / LA VOZ

El precio de la vivienda sigue disparándose en Galicia. Así lo afirma el portal inmobiliario, que cifra la subida de la vivienda usada en Santiago en un 16,1 %, alcanzando el metro cuadrado los 2.749 euros en julio. Esa es la subida interanual en comparación con el mismo mes del 2023 y que, en el caso de Ames, supuso un aumento del 22,8 %, hasta llegar a los 1.877 euros.

Según los datos de Fotocasa, que en realidad no contempla los precios reales en que se cierran las compraventas, sino que utiliza los de los anuncios, Santiago es a día de hoy la tercera ciudad más cara de Galicia para comprar una vivienda de segunda mano. Por encima solo estarían Sanxenxo, donde el metro cuadrado cuesta 2.998 euros; A Coruña, donde alcanza los 2.803; y Baiona, con un coste de 2.776.

En el caso de Ames, se trata de una de las localidades de Galicia en la que más se han disparado los precios, solo superada por Moaña, A Guarda, Cangas, O Grove, Vilagarcía de Arousa y Mos. Según Fotocasa, la subida media en la comunidad fue de un 7.9 %.

# El último crimen machista de A Coruña silencia

Santiago y Ames

SANTIAGO / LA VOZ

Miembros de las corporaciones municipales de Santiago y Ames, así como de la Xunta de Galicia en San Caetano, se reunieron ayer para mostrar su repulsa por el último crimen machista cometido el pasado jueves en A Coruña, cuando un hombre de 76 años asfixió a su mujer, de 74, en la vivienda que compartían en la avenida de Gran Canaria. Colocados detrás de una pancarta con el lema «pola eliminación da violencia contra as



La Praza do Obradoiro acogió el minuto de silencio. MARINA FERRADÁS

mulleres», ediles de BNG, PSOE, PP y Compostela Aberta cumplieron con los 60 segundos de rigor en plena Praza do Obradoiro, donde finalizaron con el tradicional aplauso en memoria de las víctimas.

La misma imagen se repitió a las puertas de la casa consistorial de Ames, en la que el regi-



En Ames, la concentración se celebró delante del Concello.

dor, Blas García, estuvo acompañado por otros miembros de la corporación. Desde la Plataforma Feminista de Ames han convocado para hoy, a las 20.30 horas, una concentración en la praza da Maía. El objetivo no es otro que destacar la importancia de poner medios en la lucha contra la violencia frente a las mujeres.

# Blas García pide una reunión a Rueda sobre «proxectos de vital importancia»

SANTIAGO / LA VOZ

El alcalde de Ames, Blas García (PSOE), ha solicitado una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para «poñer en marcha proxectos de vital importancia para o futuro de Ames, como poden ser o enlace do polígono do Novo Milladoiro coa AG-56, a futura Praza de Abastos, a depuradora de Sisalde, o polígono empresarial de Bertamiráns ou a promoción de vivenda de protección pública no territorio amesán», según señala el Concello,

García defiende la importancia de esta reunión para que Xunta y Concello colaboren durante un mandato que el regidor amiense considera «vital para o futuro do municipio». «Ames necesita á Xunta de Galicia, pero a Xunta tamén necesita que Ames manteña o impulso que fai que sexa o único concello de Galicia con saldo vexetativo positivo e a media de idade máis baixa de entre todos os concellos galegos. O modelo de Ames funciona e é exportable a outros municipios», añade el alcalde, que recuerda compromisos de Feijoo con el municipio para estudiar un enlace de la AG-56 con Novo Milladoiro y para ampliar la depuradora de Sisalde.

# Las obras de la cocina escolar de Ames obligan a repartir la elaboración de menús

Los trabajos tienen dos meses de plazo y comenzarán a partir del día 15

EMMA ARAÚJO

SANTIAGO / LA VOZ

El Ayuntamiento de Ames ha cerrado el proceso de licitación del acondicionamiento de la cocina central en la que se elaborarán los cerca de 1.500 menús que cada día sirve la red municipal de comedores escolares y que en su mayoría se preparaban en la cocina del colegio Agro do Muíño.

La previsión municipal es que las obras, que comenzarán por la renovación de la cubierta del inmueble, arranquen a partir del próximo día 15 con un plazo de ejecución de dos meses, tal y como consta en las bases de concurso convocado por el Concello en junio. Al proceso se presentaron tres empresas y Construcciones Ogando fue la adjudicataria por un importe total, impuestos incluidos, de 345.115,24 euros. El precio máximo establecido por el Ayuntamiento ascendía a 356.744,52 euros.

Dado que el curso escolar comienza este año el 11 de septiembre, la cocina central no estará terminada para esta fecha y las instalaciones del colegio Agro do Muíño, en las que se elaboraban buena parte de los platos, no estarán disponibles porque su antigua cocina ya fue demolida, aunque su equipamiento se aprovechará para la futura cocina central, ubicada en la antigua nave municipal de Obras de A Peregrina, en Bertamiráns.

#### Reparto en dos colegios

Ante esta realidad, Carme Porto, concejala de Educación, confirmaba ayer que la elaboración de los menús calientes se realizará en la cocina de la Escola Infantil do Milladoiro, los menús para alumnado con intolerancias alimenticias pasarán a cocinarse en el colegio A Maía, de Bertamiráns, y con los platos fríos se mantendrá el sistema que estaba funcionando hasta ahora, con su preparación en las dependencias que tienen los colegios de Ventín, O Milladoiro, Barouta y A Maía.

Y el mismo proceso de reparto de la comida, que hasta este curso salía de los colegios Agro do Muíño y EEI O Milladoiro, continuará desde la cocina cen-



El colegio Agro do Muíño ya no tiene cocina (en la imagen). J. G.

tral. Carmen Porto señala que la calidad del servicio y la distribución de los alimentos está totalmente garantizada con esta solución provisional. La edila confirma que el plazo con el que trabaja el Concello para que la cocina central comience a funcionar corresponde al segundo trimestre del curso, es decir, a partir de enero del 2025.

Cuando esto ocurra, la elaboración de todos los menús de la
red de comedores se realizará en
esta sede central, desde la que se
distribuirán los alimentos a los
colegios y escuelas unitarias. El
menaje necesario para servir los
menús saldrá del túnel de lavado
ya contratado para esta instalación y que el Concello de Ames
adjudicó por 147.000 euros.

#### EN DETALLE

345.115 €

# Cocina central

Importe de la adjudicación de la obra, que comenzará a partir del día 15, con dos meses de plazo.

147.000 €

#### Túnel de lavado

La cocina incluye una zona de lavado para toda la vajilla y el menaje de los comedores.

1.550 escolares

#### Capacidad máxima

Ames oferta comedor escolar en todos los centros, incluidas las escuelas unitarias.

# Máis de 200 veciños e 40 locais de Padrón xa son usuarios do novo colector marrón para lixo orgánico

UXÍA LÓPEZ PADRÓN / LA VOZ

A campaña de sensibilización e divulgación do Concello de Padrón sobre o novo colector marrón para depositar residuos orgánicos está sendo un éxito. Ata o 31 de xullo, máis de 200 veciños xa se deran de alta no servizo, ademais de case 40 establecementos hostaleiros. O alcalde padronés Anxo Arca, e a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Castro, presentaron a finais de xuño campaña, que leva por título Ti tes a chave e está dirixida a todas as familias. Anxo Arca fixo fincapé na importancia de separar ben os residuos e animou á cidadanía a sumarse e utilizar axeitadamente o novo colector.

Para iso, o Concello ten programadas máis accións informativas a pé de rúa nas vindeiras semanas, que se suman as celebradas en xullo, xa que, de acordo con fontes municipais, este é un proxecto que ven para quedarse.

O recipiente marrón está dispoñible dende o 1 de xullo nas rúas da zona urbana de Padrón, para que os veciños poidan utilizalo. Ademais da chave, que se pode recoller no punto informativo que se establece cada semana, o Concello proporciona un kit de benvida composto por un cubo aireador, bolsas compostables e folleto informativo.

A concelleira Ana Belén Castro quixo recordar que na zona rural xa se utilizan composteiros para este tipo de residuos e indicou que «queremos ser máis sostibles e iso só será posible coa implicación de toda a cidadanía». Por iso, fai unha chamada á participación das familias de Padrón neste novo proxecto que, sinala, «de seguro sentará as bases do que será a futura recollida de lixo da nosa vila».

Deste xeito, o obxectivo do

Concello de Padrón é adaptarse aos novos criterios de xestión de residuos que indican tanto desde Europa como desde a propia Xunta. Nesta liña, fontes municipais recordan que, case a metade do lixo que se producen nas casas, é materia orgánica. Por iso, para cumprir coa lexislación vixente, é moi importante que se defina cal vai a ser o modelo ao respecto, engaden.

O goberno local considera, ademais, que a proposta que ofrece Sogama adáptase ás necesidades da localidade e de aí que opte por poñer en marcha un novo proxecto: o colector marrón. Este novo depósito ten a particularidade de estar pechado coa finalidade de concienciar á veciñanza da separación de residuos orgánicos.

Na campaña tamén se informa do tipo de residuos que deben ir neste colector: restos de froi-



A carpa estivo o pasado mércores na praza de Macías. U. LÓPEZ

ta, verdura, carne e peixe, conchas de mariscos ou froitos secos, restos de pan, café, infusión, papel de cocina, restos de plantas, cortizas e, en definitiva, calquera resto orgánico. Pola contra, o que nunca debe depositarse neste colector son envases, cueiros, compresas, bastonciños dos oídos, plásticos e outro tipo de residuos non orgánicos, segundo especifican dende o Concello. A carpa informativa da campaña Ti tes a chave volverá as rúas todos os mércores do mes de agosto, empezando por hoxe mesmo, que estará na praza de Fondo de Vila. O día 14 estará na de Manuel Rodríguez Cobián; o 21 de agosto en rúa Tetúan, xunto á Policía Local e o 28 de agosto no paseo do Espolón. O horario é de dez e media da mañá a unha e media da tarde.

# Invierten 226.500 euros en un plan de mejora de caminos municipales de Santa Comba

SANTA COMBA / LA VOZ

Con una inversión total de 226.534,11 euros, importe del que la Xunta de Galicia financia 186.155,38 euros y el Concello de Santa Comba aporta de sus propios fondos los restantes 40.378,73 euros. la localidad xalleira se beneficiará de un ambicioso plan de mejora de caminos municipales, «no marco dunha planificación encamiñada a recuperar espazos públicos e mellorar os recursos ruais», explicó el gobierno local que preside Alberto Romar Landeira.

Las nuevas intervenciones proyectadas consisten en la reparación de caminos que se extienden entre los lugares de Esmorode-Tapa-A Pereira, Castriz-Aeródromo, y cerca de los núcleos de Os Catro Ventos, Sabaceda, Rebordelos, Ser, Barbeira y la zona del polígono industrial xalleiro.

«Trátase de actuacións que abarcan decenas de quilómetros e que se centrarán en reforzar o firme dos camiños, pero tamén proveerán o ancheamen-

to dalgúns deles, a apertura de cunetas e a limpeza das zonas adxacentes», añadió el Concello, que prevé que el plazo de entrega de estas obras concluva el 12 de noviembre del año en curso, «Pero esta non será a única actuación programada, posto que, coa intención de chegar ao maior número de puntos clave, proximamente adxudicaranse dous proxectos polo importe total de 80.000 euros para a adecuación de camiños noutras parroquias do municipio xalleiro», informó asimismo el Ayuntamiento.

#### Ciclo Coñece Santa Comba

Por otra parte, la administración municipal xalleira tiene abierto el plazo de inscripción en la próxima cita del ciclo de caminatas Coñece Santa Comba 2024, que tendrá lugar este sábado. En esta ocasión, la ruta será circular, con salida desde la playa fluvial de Esmorode pasando por los molinos da Pereira, Tapia y O Outeiro. El recorrido total tiene una longitud de nueve kilómetros.

# El Concello de Arzúa logra la cesión de la vieja Casa de Correos

El alcalde, Xoán Xesús Carril, destaca los usos socioculturales que tendrá el edificio

SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Arzúa ve materializada su vieja reivindicación de dinamización de la antigua Casa de Correos con la firma ayer del contrato de cesión de uso del inmueble y de su huerta anexa por parte del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, con el alcalde, Xoán Xesús Carril. El Gobierno autonómico cede el edificio al Ayuntamiento para usos socioculturales, destinados a vecinos y visitantes al municipio.

El regidor arzuano destacó la importancia de la cesión como un paso fundamental para el desarrollo cultural y social de la localidad: «Este acordo permitirá non só preservar un edificio histórico, senón tamén crear un espazo de encontro e enriquecemento para a nosa veciñanza e para os milleiros de persoas que nos visitan cada ano».

Situada en el número 3 de la rúa Dores, la antigua casa y la huerta, propiedad del Xacobeo, pasarán a ser gestionadas por el Concello de Arzúa. El edificio, que linda con la capilla de A Madanela e con el albergue, podrá albergar actividades culturales que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial gallego, ayudando a entender la realidad el Camino de Santiago y de la peregrinación. El edificio será puesto a disposición municipal en las condiciones adecuadas para su operatividad.

El Concello, que destaca sus iniciativas para potenciar la cultura, el patrimonio y el turismo en la zona, asumirá los costes del mantenimiento y gestión del inmueble, así como la contratación del personal para su atención. La cesión es gratuita por cuatro años, prorrogable otros tantos.

# Boqueixón invierte 25.000 euros en mejorar el campo de la fiesta de Lamas

SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Boqueixón ha destinado 26.000 euros a la mejora del campo de la fiesta de Lamas, una intervención en la que se procedió a la demolición del antiguo palco de música y a la aplicación de una capa de aglomerado a una superficie de más de mil metros cuadrados.

El proyecto también incluye la renovación de la capa de rodadura de la carretera de acceso al parque. Las obras comenzaron la semana pasada y además de la demolición del palco de música se procedió a la canalización de aguas pluviales. Asimismo, en el acceso al campo se incrementó la superficie asfaltada en 450 metros cuadrados. La limpieza de cunetas y la señalización horizontal complementarán esta intervención, que deberá estar terminada en los próximos días, según avanzó el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro.



#### Festejos



La Panorama reunió unas 7.000 personas en O Milladoiro.

# La París de Noia abre cinco días de fiesta en Bertamiráns

Bertamiráns toma desde hoy el testigo festivo de O Milladoiro para completar diez jornadas de celebración ininterrumpida en Ames. Las Festas da Madalena dejaron el listón alto con la orquesta Panorama como gran aliciente, como lo demostró al reunir este lunes a cerca de 7.000 personas, según el Concello. Ahora las Festas da Peregrina toman el testigo con otra de las orquestas de referencia en Galicia, la París de Noia, para dar el pistoletazo de salida. La cita es esta noche a partir de las 23 horas en el Campo da Festa da Peregrina. Esta primera velada también contará con la animación de la Disco Móbil CDC.

Las fiestas en Bertamiráns continuarán mañana con la orquesta Los Satélites. El viernes la jornada comenzará en el Parque do Ameneiral con el concierto de Guadi Galego (21 horas). Después, a partir de las 23 horas, La Banda de Ayer y la discoteca móvil Impacto animarán la verbena en el campo de A Peregrina.

El sábado actuarán A Requinta de Amaía y la Coral Lojo Batalla. Por la noche la cita será con Los Coleguitas. En la jornada final, el domingo, Bertamiráns acogerá la final del concurso Canta con Ames (19 horas). En el marco de la programación de los festejos de A Peregrina, la música la pondrán Airiños do Paseo de Colón y la Banda de Música de Lousame, con el colofón a cargo de la orquesta Tania Veiras.

#### OTRAS CELEBRACIONES San Mamede de Ribadulla (Vedra)

Una sesión vermú amenizada por el dúo Reflejos inicia dos días de festejos. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá fiesta infantil con hinchables y fiesta de la espuma gratis. La verbena contará con el dúo Reflejos y el grupo Tania Veiras. Mañana la música correrá a cargo del dúo Matices y la orquesta Fuego.

La primera jornada de festejos contará con la sesión vermú y la verbena a cargo del grupo Manhattan. Mañana se encargará el grupo JB Son. Los oficios religiosos tendrán lugar a las 10 y a las 13.30 horas.

Ferreiros (O Pino)

#### Otros actos hoy

#### CONCIERTOS

#### Feito a Man

Doble cita en el festival. A las 20.30 horas, en la Praza de Praterías, será el turno de Blue Merrow. La banda nacida en Pontevedra ofrecerá ritmos de hard rock y blues. Después, a las 22.15 horas, en la Praza de Feixoo, el festival se aproximará a la canción francesa con el concierto «Mónica Acevedo sings Piaf».

#### Música en Compostela

20 horas e Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos e Entrada libre hasta completar aforo e Nuevo concierto que reunirá a una selección de los mejores alumnos de cada una de las cátedras que conforman el curso musical. DE VISITA

Museo de Historia Natural De 11 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas • Museo de Historia Natural • Gratis • Cada primer miércoles de mes este museo de la Universidade de Santiago ofrece entrada gratuita.

#### DANZA «Fantastic Futures»

20 horas • Cementerio de Bonaval • Espectáculo que surge del laboratorio creativo que llevó a cabo el Colectivo RPM. CIRCO

#### Circo á Gorra

Esta jornada actuarán Circo Medina (18.30 horas, Praterías) y Antuan de la Cream (19.30 horas, A Quinana).

#### The Shesters

20 horas • Praza Cidade de Veracruz (Ordes) • El dúo ofrecerá el espectáculo «Pócimas Frick» en el marco de la programación «Unha viaxe pola cultura». LETRAS

#### Ramón F. Reboiras

20 horas • Casa da Cultura de Dodro • El escritor y periodista presentará en su municipio natal el libro «El Chevrolet de Pessoa».

#### Artes escénicas

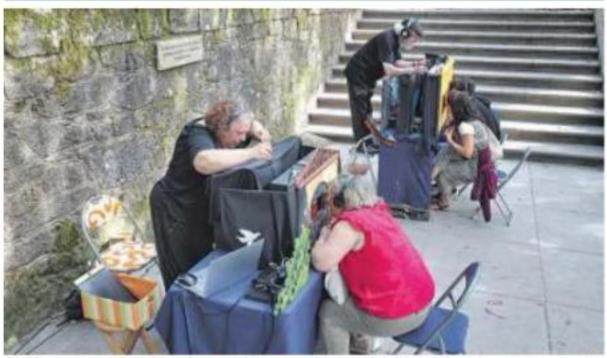

Os Monicreques de Kukas ofrecen dúas pezas de cinco minutos cada unha. sandra alonso

# Kukas: «Representamos para un ou dous espectadores de cada vez. É algo moi íntimo»

A compañía compostelá de monicreques volve hoxe a Alameda co seu «tutilimundi»

Son cinco minutos no que unha historia toma forma para un só espectador. Ou como moito son dous os que a poden observar. Marcelino de Santiago, Kukas, e Isabel Rey, membros da compañía Os Monicreques de Kukas, achegáronse onte e hoxe repiten (18 a 20 horas) ao paseo da Ferradura da Alameda (ao carón da estatua de Federico García Lorca) para ofrecer dúas pezas nos «tutilimundi». Trátase dunha modalidade na que unha pequena caixa se converte en escenario. «Facemos unha representación para un ou dous espectadores de cada vez. Trátase de algo moi íntimo», destaca Kukas.

Estes teatrillos en miniatura, que xa aparecen reflecti-

dos nas pinturas de Goya tal e como lembra Kukas-.. «deixan unha sensación moi distinta a outros espectáculos». Nese sentido, o artista destaca que «o espectador sabe que lle estamos facendo esa representación para el só, que non hai ninguén máis. Isto fai que se compenetre máis coa persoa que está representando. Sínteo doutra maneira». Compara esta modalidade cun perfume: «É algo concentrado, pequeno, pero todo con moita intensidade».

Deste xeito, os que se acheguen hoxe a Alameda para participar nesta proposta incluída na programación do Festival C do Concello de Santiago poderán asistir a dúas representacións de cinco minutos cada unha. Trátase dos espectáculos «Gernika», no que como pano de fondo está a denuncia sobre as guerras, e «S.O.S. Emerxencia ambiental», que pon o foco na contaminación dos océanos. «Hai que mobilizar a conciencía do público», resalta Kukas, que leva 45 anos de traxectoria no eido dos monicreques.

Se para o espectador é unha experiencia moi distinta estes proxectos de «tutilimundi», para eles como creadores tamén. «Temos que estar controlando todos os detalles, pero tamén recibes as sensacións do espectador. Ves por exemplo como en 'Gernika' a persoa que o ve pasa da risa ao choro en cinco minutos», detalla.

Máis alá desta actuación en Santiago, Os Monicreques de Kukas acaban de estar formando parte dun proxecto do CDG nun festival e tamén prevén varias actuacións ao longo de Galicia. Entre as iniciativas actuais tamén destaca unha exposición en Alcorcón (Madrid) na que expoñen as marionetas. «Estamos encantados de representar a Galicia, son 45 anos facendo marionetas», resalta.

#### De compras

### La Feira de Oportunidades de Ordes tendrá descuentos de hasta el 70 %

Desde mañana al sábado \* De 10 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas · Praza de Abastos de Ordes 

La Feira de Oportunidades de Verán de Ordes ofrecerá desde mañana al sábado descuentos de hasta el 70 % en algunas prendas, calzado, complementos, juguetes y decoración. Además, repartirá 1.500 euros en vales descuentos de 20, 15 y 10 euros en la ruleta de la suerte. Están adheridos más de 20 negocios.

# Exposiciones

# «Tesouros reais» se despide del Gaiás con 40.000 visitas y récord de recorridos guiados

Cerca de 40.000 personas visitaron la exposición «Tesouros reais», que desde finales de marzo hasta este domingo exhibió en el Museo Gaiás piezas únicas llegadas desde el Museo de Tierra Santa de Jerusalén. Estas cifras, según ha dado a conocer la Xunta, suponen una media diaria de 338 personas durante los 118 días que estuvo abierta. Unos datos que sitúan este proyecto expositivo entre los que mayor acogida recibieron en la Cidade da Cultura a lo largo de su historia. El

ránking lo encabezan «Faraón. Rei de Exipto» —habían sido más de 76.000 y 621 personas diarias— y «Galicia, un relato no mundo».

Además, esta exposición que ahora continuará su camino por Florencia, se va dejando un récord de visitas comentadas. Debido al elevado interés, la Cidade da Cultura programó 351 recorridos guiados en los que participaron cerca de 10.000 personas. También destaca el hecho de que la muestra fue visitada por personas de 63 paí-



La exposición contó con 351 visitas guiadas.

ses, así como de instituciones culturales internacionales como la Frick Collection de Nueva York.

Ahora, en el Museo Gaiás

continúan abiertas dos exposiciones: «Unha vida viquinga», que cuenta con visitas guiadas, y «Outras historias posibles».

# Recta final para visitar «El guardarropa de la música»

La exposición que reúne vestidos que la cantante lírica Teresa Berganza lució sobre los escenarios entre 1950 y 2010, «El guardarropa de la música», encara su recta final. Así podrá visitarse hasta el 17 de agosto en la Sede Afundación de Santiago entre las 12 y las 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. En total se exhiben 24 vestidos. La muestra se completa con diferentes videos y creaciones artísticas inspiradas en los atuendos de la artista.

#### SANTIAGO CADA HORA





**EL SOL** 

#### **TEMPERATURAS DE HOY**

| Ciudad      | máx   | min | Cluded              | mb  | cmi |
|-------------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| Alicante    | 32    | 26  | Salamanca           | 35  | 17  |
| Almería     | 30    | 25  | San Sebastiár       | n25 | 19  |
| Barcelona   | 30    | 22  | S. C. Tenerife      | 26  | 21  |
| Bilbao      | 24    | 19  | Santander           | 23  | 20  |
| Burgos      | 29    | 15  | Sevilla             | 40  | 20  |
| Cádiz       | 25    | 21  | Toledo              | 40  | 24  |
| Castellón   | 33    | 22  | Valencia            | 32  | 23  |
| Ceuta       | 28    | 19  | Valladolid          | 35  | 17  |
| Córdoba     | 42    | 22  | Zamora              | 35  | 17  |
| Gerona      | 34    | 23  | Zaragoza            | 38  | 21  |
| Granada     | 39    | 22  | Amsterdam           | 21  | 17  |
| Ibiza       | 30    | 25  | Berlin              | 30  | 15  |
| Las Palmas  | 25    | 21  | Lisboa              | 27  | 18  |
| León        | 33    | 15  | Londres             | 22  | 12  |
| Logroño     | 33    | 19  | Moscú               | 23  | 13  |
| Madrid      | 39    | 22  | París               | 25  | 16  |
| Málaga      | 33    | 22  | Roma                | 30  | 24  |
| Marbella    | 30    | 24  | <b>Buenos Aires</b> | 14  | 8   |
| Murcia      | 38    | 21  | La Habana           | 32  | 24  |
| Oviedo      | 22    | 17  | Miami               | 34  | 25  |
| Palma Mallo | rca36 | 23  | Nueva York          | 24  | 20  |
| Pamplona    | 28    | 18  | Tokio               | 32  | 25  |

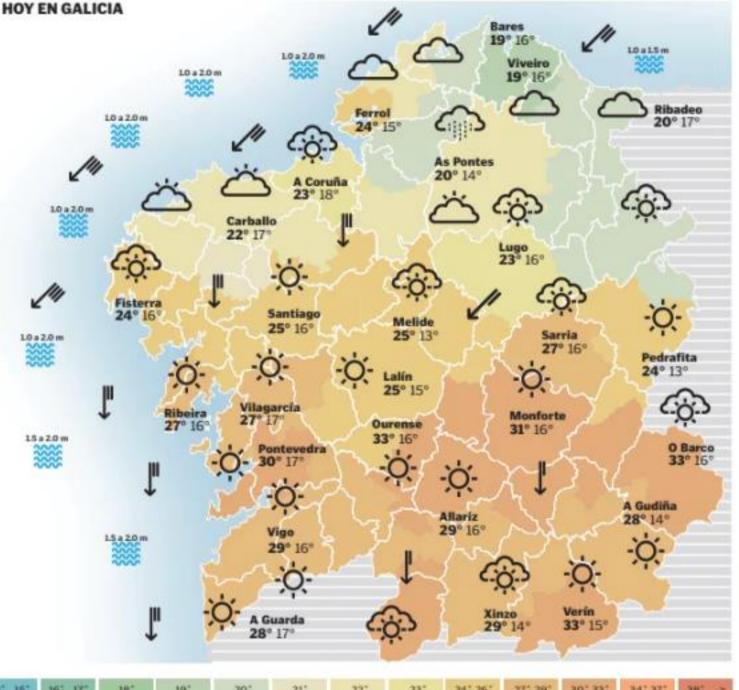

#### MAREAS A CORUÑA VILAGARCIA 00.47h (+0.8) 00.30h (+0,7) 06.36h (+3,3) 06.52h (+3,5) 12.49h (+0.9) 12.32h (+0,8) 19.05h (+3,7) 18.48h (+3,6) RIBADEO VIGO 00.51h (+0,8) ۳ 00.25h (+0,8) 06.58h (+3,7) 06.32h (+3,3) 12.52h (+0,9) 12.28h (+0,9) 19.10h (+3,9) 18.44h (+3,5)

#### **EL MAR ATLÁNTICO NORTE**

Gran Sol: En la mitad oeste fuerte marejada o gruesa y en la mitad este fuerte marejada. Pazenn: Marejada o fuerte marejada. Iroise: Marejada, Yeu: Marejada, Rochebonne: Marejada Altair: Marejadilla o marejada y localmente fuerte marejada en el norte. Charcot: Marejada. Fisterra: Marejada y fuerte marejada en el sur. Cantábrico: Marejadilla o marejada. Azores: Mareiadilla, Josephine: En el este fuerte mareiada y en el resto marejadilla o marejada. Oporto: Marejada aumentando a fuerte marejada, San Vicente: Mareiada y en el resto principalmente fuerte mareiada. Cádiz: Localmente mareiadilla. Estrecho: Marejadilla y localmente marejada por la tarde.

#### GALICIA MAÑANA



Fuentes: MeteoGalicia, Xunta de Galicia (datos de Galicia), Agencia Estatal de Meteorología (isobaras y mar) y Meteored (predicciones de España, Europa y el mundo). J. A. Bustabad (datos astronómicos)

#### HISTORIAS DEL TIEMPO SUCESO EN LA BAHÍA HUDSON

#### **XAVIER FONSECA**

REDACCIÓN / LA VOZ

La NASA ha publicado un artículo que revela que el hielo marino de la bahía de Hudson, una enorme masa de agua salada en el nordeste de Canadá, ha mostrado algunos patrones atípicos en primavera y en lo que va de verano.

A principios de mayo, unos vientos excepcionalmente fuertes y persistentes limpiaron el hielo marino de la parte oriental de la bahía, dejando vastas zonas de aguas abiertas. Según un análisis del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo (NSIDC), el hielo marino solo cubría 205.000 kilómetros cuadrados a principios de junio, un mínimo histórico en el registro satelital que data de 1979.

La distribución inusual del hielo sobre el mar está afectando a los aproximadamente 1.700 osos polares que viven alrededor de la bahía de Hudson y que dependen de su hielo. Cuando la zona se congela, los osos polares se



Imagen del 8 de junio. NASA

aventuran en la superficie helada para tratar de cazar focas anilladas y otras presas. Si el hielo se derrite en verano, los osos se retiran a la orilla, donde ayunan o se alimentan de lo que puedan encontrar hasta que el hielo regrese. Dado que los osos queman alrededor de 1 kilogramo por día, demasiado tiempo en tierra puede provocar estrés, hambre e incluso conflictos con los humanos.



Imagen del 23 de julio. NASA

El científico de la Universidad de Alberta (Canadá), Andrew Derocher, forma parte de un grupo de especialistas que vigilan de cerca las poblaciones de osos polares. Utiliza información de ubicación recopilada de osos marcados y rastreados por satélites y observaciones diarias de la NASA y la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA). El investigador cree que los osos probablemente estén teniendo un «año horrible» debido a la ruptura temprana del hielo.

Mientras tanto, los osos del lado occidental de la bahía están pasando mucho tiempo en el hielo y es posible que estén teniendo lo que describió como un «gran año». «Los vientos han mantenido una banda de hielo pesado en el oeste, justo frente a la costa, y lo suficientemente cerca como para nadar hasta tierra. El hielo marino es el hábitat donde los osos quieren estar. Cuanto más tiempo puedan permanecer, mejor», explica.

# **TEJADOS**

LIMPIEZA **IMPERMEABILIZACION** 

www.teais.es

#### **PORTUGAL HOY**

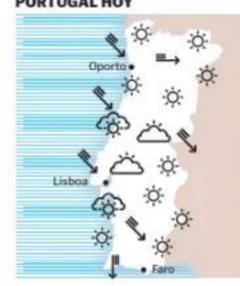

#### **GALICIA AYER**

|            | Liuvian   | Temperaturas |     |  |
|------------|-----------|--------------|-----|--|
| Ciudad     | libros/m/ | máx.         | min |  |
| A Coruña   | 0.8       | 22           | 21  |  |
| Cuntis     | 0         | 26           | 17  |  |
| Ferrol     | 1.2       | 23           | 20  |  |
| Fisterra   | 0.9       | 23           | 19  |  |
| Lalín      | 0         | 24           | 15  |  |
| Lugo       | 0         | 26           | 15  |  |
| Monforte   | 0         | 29           | 16  |  |
| Santiago   | 0         | 24           | 18  |  |
| O Barco    | 0         | 32           | 16  |  |
| Ourense    | 0         | 32           | 16  |  |
| Pedrafita  | 0         | 23           | 11  |  |
| Pontevedra | 0         | 28           | 19  |  |
| Ribadeo    | 3.6       | 26           | 17  |  |
| Verin      | 0         | 30           | 13  |  |
| Vigo       | 0         | 27           | 18  |  |
| Vilagarcía | 0         | 27           | 19  |  |
| Viveiro    | 0.8       | 24           | 17  |  |

#### LA LUNA



A la última Por Patricia Calveiro

patricia.calveiro@lavoz.es

esto», MARINA FERRADÁS

# Su viaje en la artesanía empezó en la India, en México arraigó y ahora despunta en su tierra

El santiagués Rafael Díaz vende sus piezas a pie de calle y continúa estudiando con 64 años para seguir creciendo artísticamente

1 Aunque Rafael Díaz Lorenzana nació en Santiago v se creció en el corazón de su casco histórico, entre las plazas que rodean a San Martiño Pinario y la de la Pescadería Vella, tiene un deje mexicano en el acento. Allí pasó 37 años, nada menos, este trotamundos que hoy vende sus piezas de artesanía en uno de los puestos ambulantes de la zona monumental de su ciudad. Con 18 años emigró a Suiza y consiguió allí una comodidad económica que le permitía visitar otras partes del mundo. Así fue cómo descubrió su vocación creativa, en uno de sus viajes, relata el picheleiro de 64 años (cumplidos esta misma semana): «Empecé como artesano en la India. Los joyeros allí trabajan en la calle. Yo siempre fui bueno con los trabajos manuales, dibujando... y era algo que me llamaba la atención. Me sentaba tomando un té junto a ellos y me explicaban lo que hacían en un inglés medio raro». La vida lo llevó luego a San Andrés Tuxtla, en Veracruz, y en este país fue aprendiz de un maestro artesano, Lino Larios, ya fallecido. «Fue muy buen maestro. Él me enseñó otro tipo de técnicas, como sustituir el ácido por sal y limón, o utilizar para hacer el molde de los fundidos una mezcla de cemento gris y aceite de motor, que además la puedes reutilizar y cada y cada vez es mejor». Rafael ya vi-

vía en México de la fabricación artesana de joyas, pero decidió hace dos años y medio dejar la ciudad donde vivía -Tulumy regresar a su tierra con su hijo: «Él es esquizofrénico y allí la seguridad social y los hospitales no andan muy bien ... ». Convencido de que nunca es tarde para seguir aprendiendo, Rafael se matriculó a su regreso en la EASD Mestre Mateo. «Hice joyería artística porque este es un mundo que evoluciona cada rato y quería aprender técnicas diferentes y sobre los mecanismos y herramientas nuevas», cuenta un hombre al que no le importa ser el mayor de la clase y tener la misma edad que su profesora. De hecho, este año curso hará escultura. En su puesto callejero muestra una pequeña parte de su trabajo: «Son piezas bastante sencillas, no muy elaboradas, porque las cosas baratas son más fáciles de vender. Sobre todo hago soldadura de plata con piedras, aunque también utilizo otros elementos: latón, alambres, un poco de macramé, coral...». De carácter afable y cercano, Rafael explica que la venta ambulante es «dura, porque tienes que competir con el comercio y siempre te regatean porque hay muchos que no valoran que lo hagas todo a mano». La parte más bonita, añade, «es la libertad». «Para mí crear es como una terapia, una meditación. Lo más duro es vender», sostiene entre risas.

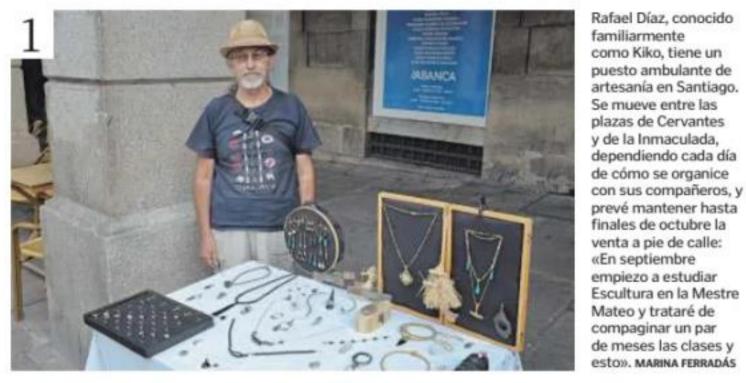



Veinticinco menores participaron en el Campionato Municipal de Pesca Infantil do Concello de Frades.

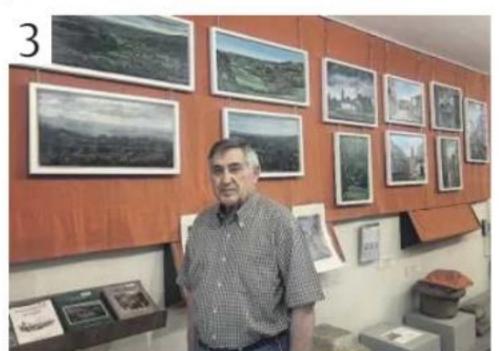

#### Pesca infantil en Frades

El área recreativa de la piscina 2 El área recreativa de la piscina municipal de Papucín acogió el ya tradicional Campionato Municipal de Pesca Infantil do Concello de Frades. Esta 21.ª edición reunió a 25 menores, que estuvieron acompañados por sus padres y abuelos. Los jóvenes capturaron durante la competición va-

rios ejemplares que se pudieron llevar luego a sus casas. Y, después de una buena jornada de pesca tuvieron su merecida recompensa en la entrega de medallas y regalos, en la que participó el alcalde, Roberto Rey, acompañado por los concejales Manuel Ferreiro, Jesús Francos y Juan Carlos Portos. La guinda fue la merienda con la que se cerró una actividad que combina el esparcimiento al aire libre y la

### Exposición de óleos

convivencia en familia.

2 El artista melidense e his-J toriador comarcal Xosé Manuel Broz exhibe 30 óleos pintados en el último año, entre agosto del 2023 y el pasado mes de julio, en el Museo da Terra de Melide. Allí se podrá ver, en la Sala 0, durante el mes de agosto esta nueva exposición en la que no faltan temas recurrentes de la obra de Broz como paisajes urbanos y naturales del entorno, escenas costumbrista y monumentos. El centro museístico acogerá próximamente la sexta muestra de la temporada, que contará con una selección de máscaras del entroido tradicional elaboradas por el artista y artesano Xosé Manuel Seixas.

